## ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana

### ACTA FRANCISCI PP.

#### LITTERAE APOSTOLICAE

Ι

Venerabili Servo Dei Aloisio a Maria Consolata Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Tunc dicet Rex his qui a dextris eius erunt: Venite, benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere – ipse Iesus dicet haec in iudicio – hospes eram, et collegistis me; nudus, et cooperuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me» (Mt 25, 34-36).

Amor verus erga dolentes, manifestatio heroica vivae fidei, incitavit Venerabilem Servum Dei Aloisium a Maria Consolata, in saeculo Andream Bordino, religiosum professum Congregationis Fratrum a S. Iosepho Benedicto Cottolengo, ut se ipsum sine condicionibus aegrotantibus donaret, in quibus vultum Christi pauperis, patientis et egentis contemplabatur. Ita via valetudinarii fuit ei templum in quo, sicut memorat quaedam infirma, «stabat prope lectos sicut sacerdos ad altare».

Hic Christi apostolus in Castellinaldo, dioecesis Albae Pompeiensis, die XII mensis Augusti anno MCMXXII, tertius ex octo filiis, est natus. Inde ab infantia in familia institutionem alte christianam accepit atque assidue paroeciam frequentavit. XVIII annos natus Actioni Catholicae praefuit. Prima vocationis percepit indicia in exercitationibus spiritualibus quas anno MCMXXXIX participavit. Ad arma anno MCMXLII vocatus, ad frontem Russi-

cam est destinatus. Illa in drammatica condicione, in qua sodales frigore, fame et inopiis decimati erant, ipse omnino eminuit robur inveniens non solum ad orandum et canendum, sed etiam ad sodales milites sustentandos. Custodiam et deportationem est expertus, per quas suum maturavit propositum vitam infirmis et derelictis se dicandi. In patriam anno MCMXLV reversus, institutum convenit Cottolengo in Castellinaldo et, peregrinatione facta ad Sanctuarium Beatae Mariae Virginis a Floribus in Bra, decrevit inter religiosos veluti frater laicus ingredi Cottolengo Augustae Taurinorum, proprium nomen Andream mutando in Aloisium a Maria Consolata. Die XVIII mensis Iulii anno MCMXLVIII religiosa nuncupavit vota, usque ad annum MCMLXVI renovata, ad diem videlicet pontificiae Instituti approbationis. Clare serenitas eius imperturbata etiam in circumstantiis difficillimis et desperatis animadvertebatur, quam illae orationibus aluit et meditationibus Sacrarum Scripturarum quae vim et praecipuum alimentum dabat fidei eius. Suis in necessitudinibus cum aegrotis singularem demonstrabat sollicitudinem, e patientia constitutam, dedicatione, auscultatione et compassione, quae non solum corpus infirmorum restaurabat, sed etiam animam. Sancta Missa, rosarium et adoratio eucharistica cotidianos constituebant occursus Venerabilis Servi Dei cum Domino, tempora videlicet in quibus ille externe transformabatur, fere angelicum aspectum sumens. Caritatem fraternam et patientiam non solum erga patientes valetudinarii exercebat, sed etiam erga confratres: pluries superior electus, prudentiam demonstravit cum iustitia et aequabilitate coniunctam. Mense Iulio anno mcmlxxv indicia leucaemiae myeloblasticae apud eum inventa sunt, morbi videlicet quem christiana cum firmitudine et animi moderatione suscepit quique, post longum calvarium, die xxv mensis Augusti anno mcmlxxvii, eum, lv annos natum, ad ultimum adduxit occursum cum Domino, quem tantum in aegrotis dilexit.

Archiepiscopus Taurinensis, increbrescente fama sanctitatis, Inquisitionem dioecesanam die XXI mensis Ianuarii anno MCMXCII incohavit. Anno MCMXCIII ad finem adducta, iuridicam accepit validitatem per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum die VII mensis Novembris anno MCMXCVII emissum. Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum eiusdem Dicasterii die XIV mensis Februarii anno MMIII faventem sententiam protulit. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die I mensis Aprilis anno MMIII congregati edixerunt Venerabilem Servum Dei virtutes heroicum in modum exercuisse. Decretum super heroicis virtutibus editum est die XII eiusdem

mensis et anni. Praebita est deinde asserta quaedam mira sanatio, quam Congressus Medicorum Congregationis de Causis Sanctorum unanimiter die xx mensis Iunii anno mmxiii iudicavit sub luce scientiae medicae inexplicabilem. Congressus Peculiaris Theologorum Consultorum sanationem intercessioni Venerabilis Servi Dei adscripsit; eiusmodi sententiam etiam Patres Cardinales in Sessione Ordinaria die i mensis Aprilis anno mmxiv protulerunt. Nosmet Ipsi Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecimus ut die iii mensis Aprilis anno mmxiv Decretum de miro promulgaret. Decrevimus etiam ut Beatificationis ritus die ii mensis Maii anno mmxv Augustae Taurinorum perageretur.

Hodie igitur illa in praeclara urbe de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Aloisium a Maria Consolata, religiosum professum, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Caesaris Nosiglia, Archiepiscopi Metropolitae Taurinensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Aloisius a Maria Consolata (in saeculo Andreas Bordino), religiosus professus Congregationis Fratrum a S. Iosepho Benedicto Cottolengo, qui ad boni Samaritani exemplum famulatui pauperiorum penitus se dicavit, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die vicesima quinta Augusti, qua in caelum ortus est, solito nempe more in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die II mensis Maii, anno Domini MMXV, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 49.613

#### II

#### Venerabili Servo Dei Ludovico Eduardo Cestac Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Venite, benedicti Patris mei; possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare» (*Mt* 25, 34-35).

Tota vita operaque Venerabilis Servi Dei Ludovici Eduardi Cestac hymnum constituunt in honorem fidei et caritatis erga indigentes, quandoquidem ipse suam fecit hanc evangelicam invitationem. Indoles eius, generosi et prompti ad quemvis motum boni atque solliciti de necessitatibus fratrum pauperrimorum, ei opera suasit ingeniosa, multiplicia incepta socialia et oeconomica atque audaces de rebus gignendis reformationes in coloniis agricularibus. Omnia immenso fecit amore erga pauperes, quos consolari in corpore animoque voluit.

Hic Christi apostolus Baionae, in Francogallia, die vi mensis Ianuarii anno MDCCCI natus, in Seminarium anno MDCCCXVI est ingressus atque presbyter die xvII mensis Decembris anno MDCCCXXV est ordinatus. Postquam munus docendi in Seminario explevit, anno MDCCCXXXI vicarius nominatus est ecclesiae Cathedralis. Veluti sacerdos in cura animarum explenda perdifficilem obiit condicionem socialem religiosamque, atque potissimum in ministerio praedicationis operatus est, institutionis, catechesis, sacramentorum administrationis, apostolatus caritativi, cum pauperibus degens suburbii Baionae, quae videlicet illo tempore urbs erat praesidii militaris, maritimi et transitorii. Tristem inspiciens miseriam moralem, spiritualem materialemque, clare cognovit effectus calamitosos paupertatis, miseriae, ignorationis, vitii ac denique famis. Ita multis puellis urbis parentibus orbatis prospicere incepit atque apostolatui "paenitentium", feminarum redemptarum quibus non solum tectum dedit, sed etiam possibilitatem alicuius operis ut eas a vitio liberaret adque vitam honestam recuperaret. Ex hoc dissimili grege in "Refugio" loci Anglet congregato, consilium sequens Episcopi Baionensis, mense Ianuario anno MDCCCXLII Institutum fundavit Famularum Mariae, pro christiana potissimum educatione adulescentium de parvis vicis, atque "Bernardinas", paenitentes contemplativas eremitas, pro vita orationis et sacrificiorum. Ut multiplicia incepta caritatis sequeretur, anno MDCCCLV officio Vicarii Cathedralis renuntiavit et, paucos post annos, etiam Canonici, licet aliis careret subsidiis, fisus tantum Divinae Providentiae, intercedente Beata Maria Virgine, quam peculiari cultu est secutus. Sacra Scriptura, Eucharistia et orationes Mariales eius assiduum constituebant comitatum atque vim in apostolatu, in mortificatione exercenda et paenitentia, continuis in humiliationibus, in privationibus cuiusque generis, in labore afficienti, tum spirituali veluti praedicatoris, confessarii et moderatoris spiritualis, tum materiali, in campis vel in laboratoriis. Nocte xxvii mensis Martii anno MDCCCLXVIII, ardore apostolico consummatus et faticationibus, pie in Domino obdormivit, amplissimum triste desiderium sui relinquens apud multos qui eum sanctum considerabant. Eius sorores iam in XIV adstabant dioecesibus cum CLXV communitatibus.

Incohata Causa Beatificationis, Processus Ordinarius inter annos MDCCCXCVIII-MDCCCXCIX celebratus est et Processus Apostolicus annis mcmix-MCMXI. Expletis omnibus a iure postulatis atque Positione super virtutibus parata, Consultores Theologi in Congressu peculiari die XIII mensis Aprilis anno MCMLXXVI edixerunt Venerabilem Servum Dei virtutes heroicum in modum exercuisse. Eiusmodi sententiam etiam Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die XXII mensis Iunii eiusdem anni protulerunt. Deinde Paulus VI die v mensis Augusti anno mcmlxxvi Decretum super virtutibus promulgavit. Pro Beatificatione, praebita est deinde asserta quaedam mira sanatio, quam Congressus Medicorum Congregationis de Causis Sanctorum iudicavit sub luce scientiae medicae inexplicabilem. Consultores Theologi in Congressu peculiari sanationem intercessioni Venerabilis Servi Dei adscripserunt; eiusmodi sententiam etiam Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die III mensis Iunii anno mmxiv edixerunt. Nosmet Ipsi Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecimus ut die XII mensis Iunii anno mmxiv Decretum super miro promulgaret. Decrevimus etiam ut Beatificationis ritus die xxxI mensis Maii anno mmxv Baionae perageretur.

Hodie igitur eadem in urbe de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Ludovicum Eduardum Cestac in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Marci Aillet, Episcopi Baionensis, Lascurrensis et Oloronensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Ludovicus Eduardus Cestac, sacerdos dioecesanus, Fundator Instituti Famularum Mariae, diligens Evangelii discipulus in schola Beatae Mariae Virginis, plane bono spiritali et materiali sui populi dicatus, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die vicesima septima mensis Martii, qua in caelum natus est, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic sacerdos dioecesanus spiritalem ostendit progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insigna dedit pietatis testimonia. Dum illius conspicimus vitam, virtutes et navitatis multa incepta, ad altiorem usque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem sequendam.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxxi mensis Maii, anno Domini mmxv, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco ♥ Plumbi In Secret. Status tab., n. 48.945

#### Ш

Venerabilibus Servis Dei Fideliae Oller Angelats et II sociis, religiosis professis ex Instituto Religiosarum Sancti Iosephi Gerundae, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam; qui autem perdiderit animam suam propter me et evangelium, salvam eam faciet» (Mc 8, 35).

Evangelium hoc sibi assumentes, Venerabiles Servae Dei Fidelia Oller Angelats, virgo ex Instituto Religiosarum Sancti Iosephi Gerundae, eiusque duae sociae fulgidum amoris erga Christum et Ecclesiam praestiterunt exemplum ac fidem sanguine suo confirmaverunt. Aegrotis ministrandis deditae, quibus sive apud eorum domicilia sive apud valetudinarium oppidi assidebant, exemplaris conversationis suae causa plurimi ab omnibus aestimatae sunt. Bello civili in Hispania anno MCMXXXVI grassante, iniuste arreptae, paulo post facultate testimonium fidei suae effuso sanguine praebendi sunt dignatae. Quae martyres sunt:

- 1. Fidelia Oller Angelats, in saeculo Maria Perdolens, die XVII mensis Septembris anno MDCCLXIX in vico vulgo Bañolas prope Gerundam orta est. Patre orbata, apud matrem industriam didicit fidemque et anno MDCCCXCII novitiatum Religiosarum Sancti Iosephi Gerundae ingressa est. Vita eius religiosa magna pietate insignita est constanti oratione humilitateque et sacrificii spiritu in Christo in aegrotis inserviendo suffulta. Varias ad communitates missa, Moderatricis etiam munere functa est, quod suavitate morum ac prudentia gessit. Ad novam demum fundationem Gandiae prope Valentiam destinata est, ubi tempestates anni MCMXXXVI lugendae eam corripuerunt.
- 2. Iosepha Monrabal Montaner die III mensis Iulii anno MCMI Gandiae prope Gerundam nata est, quinta ex filiis familiae christiana pietate funditus informata. Paroeciae actuositatibus assidue interfuit atque Filia Mariae necnon catechista facta est, humilitate caritateque erga pauperrimos et aegrotos praecellens. Anno MCMXXVII, cum Sorores Sancti Iosephi Gerundae novam domum Gandiae fundaverunt, Venerabilis Serva Dei eas cognoscere

valuit ac frequentare. Mortuo patre, licentiam tandem novitiatum ingrediendi habuit et anno MCMXXXI vota religiosa sollemnia professa est. Una cum sodali sua Fidelia super viam, quae Valentiam ducit, interempta est.

3. Facunda Margenat Roura, in saeculo Catharina, die vi mensis Septembris anno MDCCCLXXVI Gerundae nata est. Eius in urbe Sorores Sancti Iosephi Gerundae pernotae ob humanissimam caritatem erga aegrotos erant, quos apud eorum domicilia invisebant atque auxilio et curis afficiebant. Anno MDCCCXCV petiit atque obtinuit, ut earum novitiatum ingrederetur, vitam suam patientium servitio ita consecrans. Varias apud communitates Hispaniae destinata, ut infirmis subveniret, anno MCMXXIX demum Barcinonem addicta est. Exeunte mense Augusto anno MCMXXXVI, dum aegrotae graviter laboranti ministrabat, a militiis arrepta, super viam ad hippodromum advecta est ibique dire interempta.

Fama martyrii Venerabilium harum Servarum Dei admodum pervulgata est et apud populum Dei iugiter perstitit. Quapropter, apud Curiam Archiepiscopalem Valentinam Inquisitio Dioecesana celebrata est. Expletis requisitis iuris ac Positione confecta, die x mensis Decembris anno MMXIII, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum prosperam sententiam quoad martyrium censuit. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die XVI mensis Decembris anno MMXIV habita agnoverunt heroicam Servarum Dei mortem verum fuisse martyrium.

Nosmet Ipsi die XXII mensis Ianuarii anno MMXV concessimus, ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super martyrio promulgaret, atque statuimus proinde, ut ritus Beatificationis die V mensis Septembris eodem anno Gerundae in Hispania perageretur.

Hodie igitur eadem in urbe de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabiles Servas Dei Fideliam Oller Angelats et II socias in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Antonii S.R.E. Cardinalis Cañizares Llovera, Archiepiscopi Metropolitae Valentini, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus, ut Venerabiles Servae Dei Fidelia Oller Angelats, Iosepha Monrabal Montaner et Facunda Margenat Roura, religiosae professae ex Instituto

Religiosarum Sancti Iosephi Gerundae et martyres, Christo suoque charismati fideles, infirmorum ministrationi sine metu deditae usque ad suae vitae donum, Beatarum nomine in posterum appellentur earumque festum die trigesima mensis Augusti, qua in caelum ortae sunt, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die v mensis Septembris, anno Domini bismillesimo decimo quinto, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 67.204

#### **EPISTULA**

Ad Dei populum qui in itinere in Germania est.

Al Pueblo de Dios que peregrina en Alemania

Queridos hermanos y hermanas:

la meditación de las lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles que se nos propusieron en el tiempo pascual me movió a escribirles esta carta. Allí encontramos a la primera comunidad apostólica impregnada de esa vida nueva que el Espíritu les regaló transformando cada circunstancia en una buena ocasión para el anuncio. Ellos lo habían perdido todo y en la mañana del primer día de la semana, entre la desolación y la amargura, escucharon de la boca de una mujer que el Señor estaba vivo. Nada ni nadie podía detener la irrupción pascual en sus vidas y ellos no podían callar lo que sus ojos habían contemplado y sus manos tocado (cf. 1 Jn 1, 1).

En este clima y con la convicción de que el Señor «siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad» quiero acercarme y compartir vuestra preocupación con respecto al futuro de la Iglesia en Alemania. Somos conscientes que no vivimos sólo un tiempo de cambios sino un cambio de tiempo que despierta nuevas y viejas preguntas con las cuales es justo y necesario confrontarse. Situaciones e interrogantes que pude conversar con vuestros pastores en la pasada visita Ad limina y que seguramente siguen resonando en el seno de vuestras comunidades. Como en esa ocasión quisiera brindarles mi apoyo, estar más cerca de Ustedes para caminar a su lado y fomentar la búsqueda para responder con parresia a la situación presente.

1. Con gratitud miro esa red capilar de comunidades, parroquias, capillas, colegios, hospitales, estructuras sociales que han tejido a lo largo de la historia y son testimonio de la fe viva que los ha sostenido, nutrido y vivificado durante varias generaciones. Una fe que pasó por momentos de sufrimiento, confrontación y tribulación, pero también de constancia y vitalidad que se demuestra también hoy rica de frutos en tantos testimonios de vida y obras de caridad. Las comunidades católicas alemanas, en su diversidad y

 $<sup>^{1}\</sup> Evangelii\ Gaudium,\ 11.$ 

pluralidad, son reconocidas en el mundo entero por su sentido de corresponsabilidad y de una generosidad que ha sabido tender su mano y acompañar la puesta en marcha de procesos de evangelización en regiones bastante sumergidas y carentes de posibilidades. Tal generosidad no sólo se manifestó en la historia reciente como ayuda económico-material sino también compartiendo, a lo largo de los años, numerosos carismas y personas: sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que han cumplido fiel e incansablemente su servicio y misión en situaciones a menudo difíciles.<sup>2</sup> Han regalado a la Iglesia Universal grandes santos y santas, teólogos y teólogas, así como pastores y laicos que ayudaron a que el encuentro entre el Evangelio y las culturas pudiera alcanzar nuevas síntesis capaces de despertar lo mejor de ambos <sup>3</sup> y ser ofrecidas a las nuevas generaciones con el mismo ardor de los inicios. Lo cual permitió un notable esfuerzo por individuar respuestas pastorales a la altura de los desafíos que se les presentaban.

Es de señalar el camino ecuménico que realizan y del cual pudimos ver los frutos durante la conmemoración del 500° aniversario de la Reforma, un camino que permite incentivar las instancias de oración, de intercambio cultural y ejercicio de la caridad capaz de superar los prejuicios y heridas del pasado permitiendo celebrar y testimoniar mejor la alegría del Evangelio.

2. Hoy, sin embargo, coincido con Ustedes en lo doloroso que es constatar la creciente erosión y decaimiento de la fe con todo lo que ello conlleva no sólo a nivel espiritual sino social y cultural. Situación que se visibiliza y constata, como ya lo supo señalar Benedicto XVI, no sólo « en el Este, donde, como sabemos, la mayoría de la población está sin bautizar y no tiene contacto alguno con la Iglesia y, a menudo, no conoce en absoluto a Cristo » <sup>4</sup> sino también en la así llamada « región de tradición católica [dónde se da] una caída muy fuerte de la participación en la Misa dominical, como de la vida sacramental ». <sup>5</sup> Un deterioro, ciertamente multifacético y de no fácil y rápida solución, que pide un abordaje serio y consciente que nos estimule a volvernos, en el umbral de la historia presente, como aquel mendicante para escuchar las palabras del apóstol: « no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina » (*Hch* 3, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Benedicto XVI, Encuentro con los obispos de Alemania, Colonia 21 de agosto de 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Gaudium et Spes, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Benedicto XVI, Encuentro con los obispos de Alemania, Colonia 21 de agosto de 2005.

 $<sup>^{5}\,</sup>$  Francisco, Visita  $ad\ Limina,\ 20$  de noviembre de 2015.

3. Para enfrentar esta situación, vuestros pastores han sugerido un camino sinodal. Qué significa en concreto y cómo se desarrollará es algo que seguramente se está todavía considerando. De mi parte expresé mis reflexiones sobre la sinodalidad de la Iglesia en ocasión de la celebración de los cincuenta años del Sínodo de obispos. En sustancia se trata de un synodos bajo la guía del Espíritu Santo, es decir, caminar juntos y con toda la Iglesia bajo su luz, guía e irrupción para aprender a escuchar y discernir el horizonte siempre nuevo que nos quiere regalar. Porque la sinodalidad supone y requiere la irrupción del Espíritu Santo.

En la reciente asamblea plenaria de los Obispos italianos tuve la oportunidad de reiterar esta realidad central para la vida de la Iglesia aportando la doble perspectiva que la misma opera: «sinodalidad desde abajo hacia arriba, o sea el deber de cuidar la existencia y el buen funcionamiento de la Diócesis: los consejos, las parroquias, la participación de los laicos... (cf. CIC 469-494), comenzando por la diócesis, pues no se puede hacer un gran sínodo sin ir a la base...; y después la sinodalidad desde arriba hacia abajo» que permite vivir de manera específica y singular la dimensión Colegial del ministerio episcopal y del ser eclesial.<sup>7</sup> Sólo así podemos alcanzar y tomar decisiones en cuestiones esenciales para la fe y la vida de la Iglesia. Lo cual será efectivamente posible si nos animamos a caminar juntos con paciencia, unción y con la humilde y sana convicción de que nunca podremos responder contemporáneamente a todas las preguntas y problemas. La Iglesia es y será siempre peregrina en la historia, portadora de un tesoro en vasijas de barro (cf. 2 Cor 4, 7). Esto nos recuerda que nunca será perfecta en este mundo y que su vitalidad y hermosura radica en el tesoro del que es constitutivamente portadora.8

Los interrogantes presentes, así como las respuestas que demos exigen, para que pueda gestarse un sano aggiornamento, «una larga fermentación de la vida y la colaboración de todo un pueblo por años». Esto estimula

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Episcopalis communion 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lumen Gentium, 23; Christus Dominus, 3. Citando a la Comisión Teológica Internacional en su publicación La sinodalità nella vita e missione della Chiesa les decía a los obispos italianos: «La collegialità, pertanto, è la forma specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero dei Vescovi sul livello della comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa universale. Ogni autentica manifestazione di sinodalità esige per sua natura l'esercizio del ministero collegiale dei Vescovi».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. Lumen Gentium, 8.

 $<sup>^9\,</sup>$  YVES Congar, Vera e falsa riforma nella Chiesa, 259.

generar y poner en marcha procesos que nos construyan como Pueblo de Dios más que la búsqueda de resultados inmediatos que generen consecuencias rápidas y mediáticas pero efímeras por falta de maduración o porque no responden a la vocación a la que estamos llamados.

- 4. En este sentido, envueltos en serios e inevitables análisis, se puede caer en sutiles tentaciones a las que considero necesario prestarles especial atención y cuidado, ya que, lejos de ayudarnos a caminar juntos, nos mantendrán aferrados e instalados en recurrentes esquemas y mecanismos que acaben desnaturalizando o limitando nuestra misión; y además con el agravante de que, si no somos conscientes de los mismos, podremos terminar girando en torno a un complicado juego de argumentaciones, disquisiciones y resoluciones que no hacen más que alejarnos del contacto real y cotidiano del pueblo fiel y del Señor.
- 5. Asumir y sufrir la situación actual no implica pasividad o resignación y menos negligencia, por el contrario supone una invitación a tomar contacto con aquello que en nosotros y en nuestras comunidades está necrosado y necesita ser evangelizado y visitado por el Señor. Y esto requiere coraje porque lo que Necesitamos es mucho más que un cambio estructural, organizativo o funcional.

Recuerdo que en el encuentro que mantuve con vuestros pastores en el 2015 les decía que una de las primeras y grandes tentaciones a nivel eclesial era creer que las soluciones a los problemas presentes y futuros vendrían exclusivamente de reformas puramente estructurales, orgánicas o burocráticas pero que, al final del día, no tocarían en nada los núcleos vitales que reclaman atención. «Se trata de un nuevo pelagianismo, que nos conduce a poner la confianza en las estructuras administrativas y las organizaciones perfectas. Una excesiva centralización que, en vez de ayudarnos, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera (Evangelii Gaudium, 32)». 10

Lo que está en la base de esta tentación es pensar que, frente a tantos problemas y carencias, la mejor respuesta sería reorganizar las cosas, hacer cambios y especialmente "remiendos" que permitan poner en orden y en sintonía la vida de la Iglesia adaptándola a la lógica presente o la de un grupo particular. Por este camino pareciera que todo se soluciona y las

FRANCISCO, Visita ad Limina, 20 de noviembre de 2015.

cosas volverán a su cauce si la vida eclesial entrase en un "determinado" nuevo o antiguo orden que ponga fin a las tensiones propias de nuestro ser humanos y de las que el Evangelio quiere provocar.<sup>11</sup>

Por ese camino la vida eclesial podría eliminar tensiones, estar "en orden y en sintonía" pero sólo provocaría, con el tiempo, adormecer y domesticar el corazón de nuestro pueblo y disminuir y hasta acallar la fuerza vital y evangélica que el Espíritu quiere regalar: «esto sería el pecado más grande de mundanidad y de espíritu mundano anti-evangélico». Se tendría un buen cuerpo eclesial bien organizado y hasta "modernizado" pero sin alma y novedad evangélica; viviríamos un cristianismo "gaseoso" sin mordedura evangélica. Aloy estamos llamados a gestionar el desequilibrio. Nosotros no podemos hacer algo bueno, evangélico si le tenemos miedo al desequilibrio». No podemos olvidar que hay tensiones y desequilibrios que tienen sabor a Evangelio y que son imprescindibles mantener porque son anuncio de vida nueva.

6. Por eso me parece importante no perder de vista lo que «la Iglesia enseñó reiteradas veces: no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa». <sup>15</sup> Sin esta dimensión teologal, en las diversas innovaciones y propuestas que se realicen, repetiremos aquello mismo que hoy está impidiendo, a la comunidad eclesial, anunciar el amor misericordioso del Señor. La manera que se tenga para asumir la situación actual será determinante de los frutos que posteriormente se desarrollarán. Por eso apelo a que se haga en clave teologal para que el Evangelio de la Gracia con la irrupción del Espíritu Santo sea la luz y guía para enfrentar estos desafíos. Cada vez que la comunidad eclesial intentó salir sola de sus problemas confiando y focalizándose exclusivamente en sus fuerzas o en sus métodos, su inteligencia, su voluntad o prestigio, terminó por aumentar y perpetuar los males que intentaba resolver. El perdón y la

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Al final es la lógica del paradigma tecnocrático que se impone en todas las decisiones, relaciones y acentuaciones de nuestra vida (cf. *Laudato si'*, 106-114). Lógica que, por tanto, también afecta a nuestra manera de pensar, sentir y amar al Señor y a los demás.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Francisco, Convenio Diócesis de Roma, mayo 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> «¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales! Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. ¡No nos dejemos robar el Evangelio! » Evangelii Gaudium, 97.

 $<sup>^{14}</sup>$  Idem.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Gaudete et Exsultate, 52.

salvación no es algo que tenemos que comprar «o que tengamos que adquirir con nuestras obras o esfuerzos. El Señor nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la Cruz es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes aún de que pudiéramos imaginarlo». <sup>16</sup>

El escenario presente no tiene el derecho de hacernos perder de vista que nuestra misión no se sostiene sobre previsiones, cálculos o encuestas ambientales alentadoras o desalentadoras ni a nivel eclesial ni a nivel político como económico o social. Tampoco sobre los resultados exitosos de nuestros planes pastorales. Todas estas cosas son importantes valorarlas, escucharlas, reflexionarlas y estar atentos, pero en sí no agotan nuestro ser creyente. Nuestra misión y razón de ser radica en que «Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna» (Jn 3, 16). «Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin "fidelidad de la Iglesia a la propia vocación", cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo». Es

Por eso, la transformación a operarse no puede responder exclusivamente como reacción a datos o exigencias externas, como podrían ser el fuerte descenso de los nacimientos y el envejecimiento de las comunidades que no permiten visibilizar un recambio generacional. Causas objetivas y válidas pero que vistas aisladamente fuera del misterio eclesial favorecerían y estimularían una actitud reaccionaria (tanto positiva como negativa) ante los problemas. La transformación verdadera responde y reclama también exigencias que nacen de nuestro ser creyentes y de la propia dinámica evangelizadora de la Iglesia, reclama la conversión pastoral. Se nos pide una actitud que buscando vivir y transparentar el evangelio rompa con «el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad». La conversión pastoral nos recuerda que la evangelización debe ser nuestro criterio-guía por excelencia sobre el cual

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Christus Vivit, 121.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Actitud que desencadenaría un espíritu de "exitismo" cuando el viento sea favorable o de "victimismo" cuando "haya que remar con viento en contra". Lógicas que no pertenecen al espíritu evangélico y traslucen una vivencia elitista de la fe. Ni exitismo ni victimismo, el cristiano es la persona del agradecimiento.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Evangelii Gaudium, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Evangelii Gaudium, 83.

discernir todos los movimientos que estamos llamados a dar como comunidad eclesial; la evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia.<sup>20</sup>

7. Es necesario, por tanto, como bien lo señalaron vuestros pastores, recuperar el primado de la evangelización para mirar el futuro con confianza y esperanza porque, «evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad creyente, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor ».<sup>21</sup>

La evangelización, así vivida, no es una táctica de reposicionamiento eclesial en el mundo de hoy o un acto de conquista, dominio o expansión territorial; tampoco un "retoque" que la adapte al espíritu del tiempo pero que le haga perder su originalidad y profecía; como tampoco es la búsqueda para recuperar hábitos o prácticas que daban sentido en otro contexto cultural. No. La evangelización es un camino discipular de respuesta y conversión en el amor a Aquel que nos amó primero (cf. 1 Jn 4, 19); un camino que posibilite una fe vivida, experimentada, celebrada y testimoniada con alegría. La evangelización nos lleva a recuperar la alegría del Evangelio, la alegría de ser cristianos. Es cierto, hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que se adapta, se transforma y siempre permanece, al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. La evangelización genera seguridad interior, una serenidad esperanzadora que brinda su satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros humanos.<sup>22</sup> El mal humor, la apatía, la amargura, el derrotismo, así como la tristeza no son buenos signos ni consejeros; es más, hay veces que «la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar encerrado en sí mismo y uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios».<sup>23</sup>

8. De ahí que nuestra preocupación principal debe rondar en como compartir esta alegría abriéndonos y saliendo a encontrar a nuestros hermanos principalmente aquellos que están tirados en el umbral de nuestros templos, en las calles, en cárceles y hospitales, plazas y ciudades. El Señor fue claro:

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. Evangelii Nuntiandi, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Evangelii Nuntiandi, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cf. Gaudete et Exsultate, 125.

 $<sup>^{23}\</sup> Gaudete\ et\ Exsultate,\ 126.$ 

«busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura» (Mt 6, 33). Salir a ungir con el espíritu de Cristo todas las realidades terrenas, en sus múltiples encrucijadas principalmente allí «donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades». Ayudar a que la Pasión de Cristo toque real y concretamente las múltiples pasiones y situaciones donde su Rostro sigue sufriendo a causa del pecado y la inequidad. Pasión que pueda desenmascarar las viejas y nuevas esclavitudes que hieren al hombre y mujer especialmente hoy que vemos rebrotar discursos xenófobos y promueven una cultura basada en la indiferencia, el encierro, así como en el individualismo y la expulsión. Y, a su vez, sea la Pasión del Señor la que despierte en nuestras comunidades y, especialmente en los más jóvenes, la pasión por su Reino.

Esto nos pide «desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo ».<sup>25</sup>

Deberíamos, por tanto, preguntarnos qué cosa el Espíritu dice hoy a la Iglesia (Ap 2, 7), reconocer los signos de los tiempos,<sup>26</sup> lo cual no es sinónimo de adaptarse simplemente al espíritu del tiempo sin más (Rm 12, 2). Todas estas dinámicas de escucha, reflexión y discernimiento tienen como objetivo volver a la Iglesia cada día más fiel, disponible, ágil y transparente para anunciar la alegría del Evangelio, base sobre la cual pueden ir encontrando luz y respuesta todas las cuestiones.<sup>27</sup> Los desafíos están para ser superados. Debemos ser realistas pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!».<sup>28</sup>

9. El Concilio Vaticano II marcó un importante paso en la toma de conciencia que la Iglesia tiene tanto de sí misma como de su misión en el mundo contemporáneo. Este camino iniciado hace más de cincuenta años nos sigue estimulando en su recepción y desarrollo y todavía no llegó a su fin, sobre todo, en relación a la sinodalidad llamada a operarse en los distintos niveles de la vida eclesial (parroquia, diócesis, en el orden nacional, en la

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Evangelii Gaudium, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Evangelii Gaudium, 268.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cf. Gaudium et Spes, 4; 11.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cf. Evangelii Gaudium, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Evagenlii Gaudium, 109.

Iglesia universal, como en las diversas congregaciones y comunidades). Este proceso, especialmente en estos tiempos de fuerte tendencia a la fragmentación y polarización, reclama desarrollar y velar para que el Sensus Ecclesiae también viva en cada decisión que tomemos y nutra todos los niveles. Se trata de vivir y de sentir con la Iglesia y en la Iglesia, lo cual, en no pocas situaciones, también nos llevará a sufrir en la Iglesia y con la Iglesia. La Iglesia Universal vive en y de las Iglesias particulares, <sup>29</sup> así como las Iglesias particulares viven y florecen en y de la Iglesia Universal, y si se encuentran separadas del entero cuerpo eclesial, se debilitan, marchitan y mueren. De ahí la necesidad de mantener siempre viva y efectiva la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia, que nos ayuda a superar la ansiedad que nos encierra en nosotros mismos y en nuestras particularidades a fin de poder mirar a los ojos, escuchar o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces esta actitud puede manifestarse en el mínimo gesto, como el del padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad.<sup>30</sup> Esto no es sinónimo de no caminar, avanzar, cambiar e inclusive no debatir y discrepar, sino es simplemente la consecuencia de sabernos constitutivamente parte de un cuerpo más grande que nos reclama, espera y necesita y que también nosotros reclamamos, esperamos y necesitamos. Es el gusto de sentirnos parte del santo y paciente Pueblo fiel de Dios.

Los desafíos que tenemos entre manos, las diferentes cuestiones e interrogantes a enfrentar no pueden ser ignoradas o disimuladas: han de ser asumidas pero cuidando de no quedar atrapados en ellas, perdiendo perspectiva, limitando el horizonte y fragmentando la realidad. «Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad». En este sentido el Sensus Ecclesiae nos regala ese horizonte amplio de posibilidad desde donde buscar responder a las cuestiones que urgen y además nos recuerda la belleza del rostro pluriforme de la Iglesia. Rostro pluriforme no sólo desde una perspectiva espacial en sus pueblos, razas, culturas, sino también desde su realidad temporal que nos permite sumergirnos en las fuentes de la más viva y plena Tradi-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Lumen Gentium, 23.

<sup>30</sup> Cf. Evangelii Gaudium, 46.

<sup>31</sup> Evangelii Gaudium, 226.

<sup>32</sup> Cf. Novo Millennio Ineunte, 40.

 $<sup>^{\</sup>rm 33}$  Cf. Lumen Gentium, 13.

ción la cual tiene la misión de mantener vivo el fuego más que conservar las cenizas <sup>34</sup> y permite a todas las generaciones volver a encender, con la asistencia del Espíritu Santo, el primer amor.

El Sensus Ecclesiae nos libera de particularismos y tendencias ideológicas para hacernos gustar de esa certeza del Concilio Vaticano II, cuando afirmaba que la Unción del Santo (1 Jn 2, 20 y 27) pertenece a la totalidad de los fieles.<sup>35</sup> La comunión con el santo Pueblo fiel de Dios, portador de la Unción, mantiene viva la esperanza y la certeza de saber que el Señor camina a nuestro a lado y es Él quién sostiene nuestros pasos. Un sano caminar juntos debe traslucir esta convicción buscando los mecanismos para que todas las voces, especialmente la de los más sencillos y humildes, tengan espacio y visibilidad. La Unción del Santo que ha sido derramada a todo el cuerpo eclesial «reparte gracias especiales entre los fieles de cualquier estado o condición y distribuye sus dones a cada uno según quiere (1 Cor 12, 11). Con esos dones hace que estén preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia, según aquellas palabras: A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común (1 Cor 12, 7)». 36 Esto nos ayuda a estar atentos a esa antigua y siempre nueva tentación de los promotores del gnosticismo que, queriendo hacerse un nombre propio y expandir su doctrina y fama, buscaban decir algo siempre nuevo y distinto de lo que la Palabra de Dios les regalaba. Es lo que san Juan describe con el término proagon, el que se adelanta, el avanzado (2 Jn v. 9) y que pretende ir más allá del nosotros eclesial que preserva de los excesos que atentan a la comunidad.<sup>37</sup>

10. Por tanto, velen y estén atentos ante toda tentación que lleve a reducir el Pueblo de Dios a un grupo ilustrado que no permita ver, saborear y agradecer esa santidad desparramada y que vive « en el pueblo de Dios paciente: en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo... En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Muchas veces la santidad "de la puerta de al lado", de aquellos que viven cerca de nosotros

 $<sup>^{34}\,</sup>$  Gustav Mahler: "la tradición es la salvaguarda del futuro y no la conservación de las cenizas".

<sup>35</sup> Cf. Lumen Gentium, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Lumen Gentium, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cf. Joseph Ratzinger, El Dios de Jesucristo, Salamanca 1979, 104-105.

y son un reflejo de la presencia de Dios ». <sup>38</sup> Esa es la santidad que protege y resguardó siempre a la Iglesia de toda reducción ideológica cientificista y manipuladora. Santidad que evoca, recuerda e invita a desarrollar ese estilo mariano en la actividad misionera de la Iglesia capaz de articular la justicia con la misericordia, la contemplación con la acción, la ternura con la convicción. « Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes que no necesitan maltratar a otros para sentirse importante ». <sup>39</sup>

En mi tierra natal, existe un sugerente y potente dicho que puede iluminar: «los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera». 40 Hermanos y hermanas cuidémonos unos a otros y estemos atentos a la tentación del padre de la mentira y la división, al maestro de la separación que, impulsando buscar un aparente bien o respuesta a una situación determinada, termina fragmentando de hecho el cuerpo del santo Pueblo fiel de Dios. Como cuerpo apostólico caminemos y caminemos juntos, escuchándonos bajo la guía del Espíritu Santo, aunque no pensemos igual, desde la sapiente convicción que «la Iglesia, con el correr de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se consumen las palabras de Dios». 41

11. La perspectiva sinodal no cancela los antagonismos o perplejidades, ni los conflictos quedan supeditados a resoluciones sincretistas de "buen consenso" o resultantes de la elaboración de censos o encuestas sobre tal o cual tema. Eso sería muy reductor.

La sinodalidad, con el trasfondo y centralidad de la evangelización y del Sensus Ecclesiae como elementos determinantes de nuestro ADN eclesial, reclama asumir conscientemente un modo de ser Iglesia donde «el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas... Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos... Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia». 42

<sup>38</sup> Gaudete et Exsultate, 4.

 $<sup>^{\</sup>rm 39}$  Evangelii Gaudium, 283.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> José Hernandez, Martin Fierro.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Dei Verbum, 8.

 $<sup>^{42}\</sup> Evangelii\ Gaudium,\ 235.$ 

12. Esto requiere en todo el Pueblo de Dios, y especialmente en sus pastores, un estado de vigilia y conversión que permitan mantener vivas y operantes estas realidades. Vigilia y conversión son dones que sólo el Señor nos puede regalar. A nosotros nos basta pedir su gracia por medio de la oración y el ayuno. Siempre me impresionó cómo durante la vida, especialmente en los momentos de las grandes decisiones, el Señor fue particularmente tentado. La oración y el ayuno tuvieron un lugar especial como determinante de todo su accionar posterior (cf. Mt 4, 1-11). La sinodalidad tampoco puede escapar a esta lógica, y tiene que ir siempre acompañada de la gracia de la conversión para que nuestro accionar personal y comunitario pueda representar y asemejarse cada vez más al de la kénosis de Cristo (cf. Fil 2, 1-11). Hablar, actuar y responder como Cuerpo de Cristo significa también hablar y actuar a la manera de Cristo con sus mismos sentimientos, trato y prioridad. Por tanto, la gracia de la conversión, siguiendo el ejemplo del Maestro que « se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor» (Fil 2, 7), nos libra de falsos y estériles protagonismos, nos desinstala de la tentación de permanecer en posiciones protegidas y acomodadas y nos invita a ir a las periferias para encontrarnos y escuchar mejor al Señor.

Esta actitud de kénosis nos permite también experimentar la fuerza creativa y siempre rica de la esperanza que nace de la pobreza evangélica a la que estamos llamados, la cual nos hace libres para evangelizar y testimoniar. Así permitimos al Espíritu refrescar y renovar nuestra vida librándola de esclavitudes, inercias y conveniencias circunstanciales que impiden caminar y especialmente adorar. Porque al adorar, el hombre cumple su deber supremo y es capaz de vislumbrar la claridad venidera, esa que nos ayuda a saborear la nueva creación.<sup>43</sup>

Sin esta dimensión corremos el riesgo de partir desde nosotros mismos o del afán de autojustificación y autopreservación que nos llevará a realizar cambios y arreglos pero a mitad de camino, los cuales, lejos de solucionar los problemas, terminarán enredándonos en un espiral sin fondo que mata y asfixia el anuncio más hermoso, liberador y promitente que tenemos y que da sentido a nuestra existencia: Jesucristo es el Señor. Necesitamos oración, penitencia y adoración que nos pongan en situación de decir como el publicano: «¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!» (Lc 18,

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Cf. Romano Guardini, Pequeña Suma Teológica, Madrid 1963, 27-33.

13); no como actitud mojigata, pueril o pusilánime sino con la valentía para abrir la puerta y ver lo que normalmente queda velado por la superficialidad, la cultura del bienestar y la apariencia.<sup>44</sup>

En el fondo, estas actitudes, verdaderas medicinas espirituales (la oración, la penitencia y la adoración) permitirán volver a experimentar que ser cristiano es saberse bienaventurado y, por tanto, portador de bienaventuranza para los demás; ser cristiano es pertenecer a la Iglesia de las bienaventuranzas para los bienaventurados de hoy: los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los odiados, excluidos e insultados (cf. *Lc* 6, 20-23). No nos olvidemos que «en las bienaventuranzas el Señor nos indica el camino. Caminándolas podemos arribar a la felicidad más auténticamente humana y divina. Las bienaventuranzas, son el espejo en donde mirarnos, lo que nos permite saber si estamos caminando sobre un sendero justo: es un espejo que no miente».<sup>45</sup>

13. Queridos hermanos y hermanas, sé de vuestra constancia y de lo que han sufrido y sufren sin desfallecer por el nombre del Señor; sé también de vuestro deseo y ganas de reavivar eclesialmente el primer amor (cf. Ap 2, 1-5) con la fuerza del Espíritu, que no rompe la caña quebrada ni apaga la mecha que arde débilmente (cf. Is 42, 3), para que nutra, vivifique y haga florecer lo mejor de vuestro pueblo. Quiero caminar y caminar a vuestro lado con la certeza de que, si el Señor nos consideró dignos de vivir esta hora, no lo hizo para avergonzarnos o paralizarnos frente a los desafíos sino para dejar que su Palabra vuelva, una vez más, a provocar y hacer arder el corazón como lo hizo con vuestros padres, para que vuestros hijos e hijas tengan visiones y vuestros ancianos vuelvan a tener sueños proféticos (cf.  $\mathcal{H}$  3, 1). Su amor «nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante!».  $^{46}$ 

Y, por favor, les pido que recen por mí. Vaticano, 29 de junio de 2019.

#### FRANCISCO PP.

<sup>44</sup> Cf. J. M. Bergoglio, Sobre la acusación de sí, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Francisco, Convenio Florencia, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Evangelii Gaudium, 5.

#### **HOMILIAE**

I

#### In Vigilia Dominicae Pentecostes.\*

Anche stasera, vigilia dell'ultimo giorno del tempo di Pasqua, festa di Pentecoste, Gesù è in mezzo a noi e proclama ad alta voce: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva».

È "il fiume d'acqua viva" dello Spirito Santo che scaturisce dal grembo di Gesù, dal suo fianco trafitto dalla lancia,<sup>2</sup> e che lava e feconda la Chiesa, mistica sposa rappresentata da Maria, nuova Eva, ai piedi della croce.

Lo Spirito Santo sgorga dal grembo di misericordia di Gesù Risorto, riempie il nostro grembo di una "misura buona, pigiata, colma e traboccante" di misericordia<sup>3</sup> e ci trasforma in Chiesa-grembo di misericordia, cioè in una "madre dal cuore aperto" per tutti! Quanto vorrei che la gente che abita a Roma riconoscesse la Chiesa, ci riconoscesse per questo di più di misericordia – non per altre cose –, per questo di più di umanità e di tenerezza, di cui c'è tanto bisogno! Si sentirebbe come a casa, la "casa materna" dove si è sempre benvenuti e dove si può sempre ritornare. Si sentirebbe sempre accolta, ascoltata, ben interpretata, aiutata a fare un passo avanti nella direzione del regno di Dio... Come sa fare una madre, anche con i figli diventati ormai grandi.

Questo pensiero alla maternità della Chiesa mi fa ricordare che 75 anni fa, l'11 giugno del 1944, il Papa Pio XII compì uno speciale atto di ringraziamento e di supplica alla Vergine, per la protezione della città di Roma. Lo fece nella chiesa di Sant'Ignazio, dove era stata portata la venerata immagine della Madonna del Divino Amore. L'Amore Divino è lo Spirito Santo, che scaturisce dal Cuore di Cristo. È Lui la "roccia spirituale" che accompagna il popolo di Dio nel deserto, perché attingendone l'acqua

<sup>\*</sup> Die 8 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gv 7, 37-38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Gv 19, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Lc 6, 38.

viva possa dissetarsi lungo il cammino.<sup>4</sup> Nel roveto che non si consuma, immagine di Maria Vergine e Madre, c'è il Cristo Risorto che ci parla, ci comunica il fuoco dello Spirito Santo, ci invita a scendere in mezzo al popolo per ascoltare il grido, ci invia per aprire il varco a cammini di libertà che portano a terre promesse da Dio.

Lo sappiamo: c'è anche oggi, come in ogni tempo, chi cerca di costruire "una città e una torre che arrivi fino al cielo". Sono i progetti umani, anche i nostri progetti, fatti al servizio di un "io" sempre più grande, verso un cielo dove non c'è più spazio per Dio. Dio ci lascia fare per un po', in modo da farci sperimentare fino a che punto di male e di tristezza siamo capaci di arrivare senza di Lui... Ma lo Spirito del Cristo, Signore della storia, non vede l'ora di buttare all'aria tutto, per farci ricominciare! Noi siamo sempre un po' "stretti" di sguardo e di cuore; lasciati a noi stessi finiamo per perdere l'orizzonte; arriviamo a convincerci di aver compreso tutto, di aver preso in considerazione tutte le variabili, di aver previsto cosa accadrà e come accadrà... Sono tutte costruzioni nostre che si illudono di toccare il cielo. Invece lo Spirito irrompe nel mondo dall'Alto, dal grembo di Dio, lì dove il Figlio è stato generato, e fa nuove tutte le cose.

Che cosa celebriamo oggi, tutti insieme, in questa nostra città di Roma? Celebriamo il primato dello Spirito, che ci fa ammutolire di fronte all'imprevedibilità del piano di Dio, e poi trasalire di gioia: "Allora era questo che Dio aveva in grembo per noi!": questo cammino di Chiesa, questo passaggio, questo Esodo, questo arrivo alla terra promessa, la città-Gerusalemme dalle porte sempre aperte per tutti, dove le varie lingue dell'uomo si compongono nell'armonia dello Spirito, perché lo Spirito è l'armonia.

E se abbiamo presenti le doglie del parto, comprendiamo che il nostro gemito, quello del popolo che abita in questa città e il gemito del creato intero non sono altro che il gemito stesso dello Spirito: è il parto del mondo nuovo. Dio è il Padre e la madre, Dio è la levatrice, Dio è il gemito, Dio è il Figlio generato nel mondo e noi, Chiesa, siamo al servizio di questo parto. Non al servizio di noi stessi, non al servizio delle nostre ambizioni, di tanti sogni di potere, no: al servizio di questo che Dio fa, di queste meraviglie che Dio fa.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr 1 Cor 10, 4.

 $<sup>^5\,</sup>$  Cfr Gen~11,~4.

«Se l'orgoglio e la presunta superiorità morale non ci ottundono l'udito, ci renderemo conto che sotto il grido di tanta gente non c'è altro che un gemito autentico dello Spirito Santo. È lo Spirito che spinge ancora una volta a non accontentarsi, a cercare di rimettersi in cammino; è lo Spirito che ci salverà da ogni "risistematizzazione" diocesana». El pericolo è questa voglia di confondere le novità dello Spirito con un metodo di "risistematizzare" tutto. No, questo non è lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio sconvolge tutto e ci fa incominciare non da capo, ma da un nuovo cammino.

Lasciamoci allora prendere per mano dallo Spirito e portare in mezzo al cuore della città per ascoltarne il grido, il gemito. A Mosè Dio dice che questo grido nascosto del Popolo è arrivato sino a Lui: Egli lo ha udito, ha visto l'oppressione e le sofferenze... E ha deciso di intervenire inviando Mosè per suscitare e alimentare il sogno di libertà degli Israeliti e rivelare loro che questo sogno è la sua stessa volontà: fare di Israele un Popolo libero, il suo Popolo, legato a Lui da un'alleanza d'amore, chiamato a testimoniare la fedeltà del Signore davanti a tutte le genti.

Ma perché Mosè possa realizzare la sua missione, Dio vuole invece che egli "scenda" con Lui in mezzo agli Israeliti. Il cuore di Mosè deve diventare come quello di Dio, attento e sensibile alle sofferenze e ai sogni degli uomini, a quello che gridano di nascosto quando alzano le mani verso il Cielo, perché non hanno più appigli sulla terra. È il gemito dello Spirito, e Mosè deve ascoltare, non con l'orecchio, con il cuore. Oggi chiede a noi, cristiani, di imparare ad ascoltare con il cuore. E il Maestro di questo ascolto è lo Spirito. Aprire il cuore perché Lui ci insegni ad ascoltare con il cuore. Aprirlo.

E per metterci in ascolto del grido della città di Roma, anche noi abbiamo bisogno che il Signore ci prenda per mano e ci faccia "scendere", scendere dalle nostre posizioni, scendere in mezzo ai fratelli che abitano nella nostra città, per ascoltare il loro bisogno di salvezza, il grido che arriva fino a Lui e che noi abitualmente non udiamo. Non si tratta di spiegare cose intellettuali, ideologiche. A me fa piangere quando vedo una Chiesa che crede di essere fedele al Signore, di aggiornarsi quando cerca strade puramente funzionalistiche, strade che non vengono dallo Spirito di Dio. Questa Chiesa non sa scendere, e se non si scende non è lo Spirito che comanda. Si tratta

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Discorso al Convegno diocesano, 9 maggio 2019.

di aprire occhi e orecchie, ma soprattutto il cuore, ascoltare con il cuore. Allora ci metteremo in cammino davvero. Allora sentiremo dentro di noi il fuoco della Pentecoste, che ci spinge a gridare agli uomini e alle donne di questa città che è finita la loro schiavitù e che è Cristo la via che porta alla città del Cielo. Per questo ci vuole la fede, fratelli e sorelle. Chiediamo oggi il dono della fede per andare su questa strada.

#### П

#### In Sollemnitate Pentecostes.\*

Pentecoste arrivò, per i discepoli, dopo cinquanta giorni incerti. Da un lato Gesù era Risorto, pieni di gioia lo avevano visto e ascoltato, e avevano pure mangiato con Lui. Dall'altro lato, non avevano ancora superato dubbi e paure: stavano a porte chiuse,1 con poche prospettive, incapaci di annunciare il Vivente. Poi arriva lo Spirito Santo e le preoccupazioni svaniscono: ora gli Apostoli non hanno timore nemmeno davanti a chi li arresta; prima preoccupati di salvarsi la vita, ora non hanno più paura di morire; prima rinchiusi nel Cenacolo, ora annunciano a tutte le genti. Fino all'Ascensione di Gesù attendevano un Regno di Dio per loro,<sup>2</sup> ora sono impazienti di raggiungere confini ignoti. Prima non avevano quasi mai parlato in pubblico e quando l'avevano fatto avevano spesso combinato guai, come Pietro rinnegando Gesù; ora parlano con parresia a tutti. La vicenda dei discepoli, che sembrava al capolinea, viene insomma rinnovata dalla qiovinezza dello Spirito: quei giovani, che in preda all'incertezza si sentivano arrivati, sono stati trasformati da una gioia che li ha fatti rinascere. Lo Spirito Santo ha fatto questo. Lo Spirito non è, come potrebbe sembrare, una cosa astratta; è la Persona più concreta, più vicina, quella che ci cambia la vita. Come fa? Guardiamo agli Apostoli. Lo Spirito non ha reso loro le cose più facili, non ha fatto miracoli spettacolari, non ha tolto di mezzo problemi e oppositori, ma lo Spirito ha portato nelle vite dei discepoli un'armonia che mancava, la sua, perché Egli è armonia.

Armonia dentro l'uomo. Dentro, nel cuore i discepoli avevano bisogno di essere cambiati. La loro storia ci dice che persino vedere il Risorto non basta, se non Lo si accoglie nel cuore. Non serve sapere che il Risorto è vivo se non si vive da Risorti. Ed è lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù in noi, che ci risuscita dentro. Per questo Gesù, incontrando i suoi, ripete: «Pace a voi!» de dona lo Spirito. La pace non consiste nel sistemare i problemi di fuori – Dio non toglie ai suoi tribolazioni e persecuzioni – ma nel

<sup>\*</sup> Die 9 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Gv 20, 19.26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr At 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gv 20, 19.21.

ricevere lo Spirito Santo. In questo consiste la pace, quella pace data agli Apostoli, quella pace che non libera dai problemi ma nei problemi, è offerta a ciascuno di noi. È una pace che rende il cuore simile al mare profondo, che è sempre tranquillo anche quando in superficie le onde si agitano. È un'armonia così profonda che può trasformare persino le persecuzioni in beatitudini. Quante volte, invece, rimaniamo in superficie! Anziché cercare lo Spirito tentiamo di rimanere a galla, pensando che tutto andrà meglio se passerà quel guaio, se non vedrò più quella persona, se migliorerà quella situazione. Ma questo è rimanere in superficie: passato un problema ne arriverà un altro e l'inquietudine ritornerà. Non è prendendo le distanze da chi non la pensa come noi che saremo sereni, non è risolvendo il guaio del momento che staremo in pace. La svolta è la pace di Gesù, è l'armonia dello Spirito.

Oggi, nella fretta che il nostro tempo ci impone, sembra che l'armonia sia emarginata: tirati da mille parti rischiamo di scoppiare, sollecitati da un nervosismo continuo che fa reagire male a ogni cosa. E si cerca la soluzione rapida, una pastiglia dietro l'altra per andare avanti, un'emozione dietro l'altra per sentirsi vivi. Ma abbiamo soprattutto bisogno dello Spirito: è Lui che mette ordine nella frenesia. Egli è pace nell'inquietudine, fiducia nello scoraggiamento, gioia nella tristezza, gioventù nella vecchiaia, coraggio nella prova. È Colui che, tra le correnti tempestose della vita, fissa l'ancora della speranza. È lo Spirito che, come dice oggi San Paolo, ci impedisce di ricadere nella paura perché ci fa sentire figli amati.<sup>4</sup> È il Consolatore, che ci trasmette la tenerezza di Dio. Senza lo Spirito la vita cristiana è sfilacciata, priva dell'amore che tutto unisce. Senza lo Spirito Gesù rimane un personaggio del passato, con lo Spirito è persona viva oggi; senza lo Spirito la Scrittura è lettera morta, con lo Spirito è Parola di vita. Un cristianesimo senza lo Spirito è un moralismo senza gioia; con lo Spirito è vita.

Lo Spirito Santo non porta solo armonia dentro, ma anche fuori, tra gli uomini. Ci fa Chiesa, compone parti diverse in un unico edificio armonico. Lo spiega bene San Paolo che, parlando della Chiesa, ripete spesso una parola, "diversi": «diversi carismi, diverse attività, diversi ministeri». Siamo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Rm 8, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 Cor 12, 4-6.

diversi, nella varietà delle qualità e dei doni. Lo Spirito li distribuisce con fantasia, senza appiattire, senza omologare. E, a partire da queste diversità, costruisce l'unità. Fa così, fin dalla creazione, perché è specialista nel trasformare il caos in cosmo, nel mettere armonia. È specialista nel creare le diversità, le ricchezze; ognuno la sua, diversa. Lui è il creatore di questa diversità e, allo stesso tempo, è Colui che armonizza, che dà l'armonia e dà unità alla diversità. Soltanto Lui può fare queste due cose.

Oggi nel mondo le disarmonie sono diventate vere e proprie divisioni: c'è chi ha troppo e c'è chi nulla, c'è chi cerca di vivere cent'anni e chi non può venire alla luce. Nell'era dei computer si sta a distanza: più "social" ma meno sociali. Abbiamo bisogno dello Spirito di unità, che ci rigeneri come Chiesa, come Popolo di Dio, e come umanità intera. Che ci rigeneri. Sempre c'è la tentazione di costruire "nidi": di raccogliersi attorno al proprio gruppo, alle proprie preferenze, il simile col simile, allergici a ogni contaminazione. E dal nido alla setta il passo è breve, anche dentro la Chiesa. Quante volte si definisce la propria identità contro qualcuno o contro qualcosa! Lo Spirito Santo, invece, congiunge i distanti, unisce i lontani, riconduce i dispersi. Fonde tonalità diverse in un'unica armonia, perché vede anzitutto il bene, guarda all'uomo prima che ai suoi errori, alle persone prima che alle loro azioni. Lo Spirito plasma la Chiesa, plasma il mondo come luoghi di figli e di fratelli. Figli e fratelli: sostantivi che vengono prima di ogni altro aggettivo. Va di moda aggettivare, purtroppo anche insultare. Possiamo dire che noi viviamo una cultura dell'aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose; e anche in una cultura dell'insulto, che è la prima risposta ad un'opinione che io non condivido. Poi ci rendiamo conto che fa male, a chi è insultato ma anche a chi insulta. Rendendo male per male, passando da vittime a carnefici, non si vive bene. Chi vive secondo lo Spirito, invece, porta pace dov'è discordia, concordia dov'è conflitto. Gli uomini spirituali rendono bene per male, rispondono all'arroganza con mitezza, alla cattiveria con bontà, al frastuono col silenzio, alle chiacchiere con la preghiera, al disfattismo col sorriso.

Per essere spirituali, per gustare l'armonia dello Spirito, occorre mettere il suo sguardo davanti al nostro. Allora le cose cambiano: con lo Spirito la Chiesa è il Popolo santo di Dio, la missione il contagio della gioia, non il proselitismo, gli altri fratelli e sorelle amati dallo stesso Padre. Ma senza lo Spirito la Chiesa è un'organizzazione, la missione propaganda, la comunione uno sforzo. E tante Chiese fanno azioni programmatiche in questo senso di piani pastorali, di discussioni su tutte le cose. Sembra che sia quella strada ad unirci, ma questa non è la strada dello Spirito, è la strada della divisione. Lo Spirito è *il bisogno primo e ultimo della Chiesa*. Egli «viene dov'è amato, dov'è invitato, dov'è atteso». Fratelli e sorelle, preghiamolo ogni giorno. Spirito Santo, armonia di Dio, Tu che trasformi la paura in fiducia e la chiusura in dono, vieni in noi. Dacci la gioia della risurrezione, la perenne giovinezza del cuore. Spirito Santo, armonia nostra, Tu che fai di noi un corpo solo, infondi la tua pace nella Chiesa e nel mondo. Spirito Santo, rendici artigiani di concordia, seminatori di bene, apostoli di speranza.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Cfr S. Paolo VI,  $Udienza~generale\,,\,29$  novembre 1972.

 $<sup>^{7}\,</sup>$  S. Bonaventura, Sermone per la IV Domenica dopo Pasqua.

#### Ш

In Sancta Missa in Foro Caburri Camerini celebrata occasione visitationis locorum motu terrae affectorum in Archidioecesi Camerinensi-Sancti Severini in Piceno.\*

«Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi?», abbiamo pregato nel Salmo.¹ Mi sono venute in mente queste parole pensando a voi. Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte a case crollate e a edifici ridotti in macerie, viene questa domanda: che cosa è mai l'uomo? Che cos'è, se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos'è, se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l'uomo? La risposta sembra arrivare dal prosieguo della frase: che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Di noi, così come siamo, con le nostre fragilità, Dio si ricorda. Nell'incertezza che avvertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una certezza: Egli si ricorda di noi. Si ri-corda, cioè ritorna col cuore a noi, perché Gli stiamo a cuore. E mentre quaggiù troppe cose si dimenticano in fretta, Dio non ci lascia nel dimenticatoio. Nessuno è disprezzabile ai suoi occhi, ciascuno ha per Lui un valore infinito: siamo piccoli sotto al cielo e impotenti quando la terra trema, ma per Dio siamo più preziosi di qualsiasi cosa.

Ricordo è una parola-chiave per la vita. Chiediamo la grazia di ri-cordare ogni giorno che non siamo dimenticati da Dio, che siamo suoi figli amati, unici e insostituibili: ricordarlo ci dà la forza di non arrenderci davanti alle contrarietà della vita. Ricordiamo quanto valiamo, di fronte alla tentazione di rattristarci e di continuare a rivangare quel peggio che sembra non aver mai fine. I ricordi brutti arrivano, anche quando non li pensiamo; però pagano male: lasciano solo malinconia e nostalgia. Ma com'è difficile liberarsi dai brutti ricordi! Vale quel detto, secondo cui fu più facile per Dio far uscire Israele dall'Egitto che l'Egitto dal cuore d'Israele.

Per liberare il cuore dal passato che ritorna, dai ricordi negativi che tengono prigionieri, dai rimpianti che paralizzano, serve qualcuno che ci aiuti a portare i pesi che abbiamo dentro. Oggi Gesù dice proprio che di tante cose non siamo "capaci di portare il peso".<sup>2</sup> E che cosa fa di fronte alla nostra debolezza? Non ci toglie i pesi, come vorremmo noi, che siamo

<sup>\*</sup> Die 16 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sal 8, 5.

 $<sup>^{2}\ \</sup>mathrm{Cfr}\ Gv\ 16,\,12.$ 

sempre in cerca di soluzioni rapide e superficiali; no, il Signore ci dà lo Spirito Santo. Di Lui abbiamo bisogno, perché è il Consolatore, Colui cioè che non ci lascia soli sotto i pesi della vita. È Colui che trasforma la nostra memoria schiava in memoria libera, le ferite del passato in ricordi di salvezza. Compie in noi quello che ha fatto per Gesù: le sue piaghe, quelle brutte ferite scavate dal male, per la potenza dello Spirito Santo sono diventate canali di misericordia, piaghe luminose in cui risplende l'amore di Dio, un amore che rialza, che fa risorgere. Questo fa lo Spirito Santo quando Lo invitiamo nelle nostre ferite. Egli unge i brutti ricordi col balsamo della speranza, perché lo Spirito Santo è il ricostruttore della speranza.

Speranza. Di quale speranza si tratta? Non è una speranza passeggera. Le speranze terrene sono fuggevoli, hanno sempre la data di scadenza: sono fatte di ingredienti terreni, che prima o poi vanno a male. Quella dello Spirito è una speranza a lunga conservazione. Non scade, perché si basa sulla fedeltà di Dio. La speranza dello Spirito non è nemmeno ottimismo. Nasce più in profondità, riaccende in fondo al cuore la certezza di essere preziosi perché amati. Infonde la fiducia di non essere soli. È una speranza che lascia dentro pace e gioia, indipendentemente da quello che capita fuori. È una speranza che ha radici forti, che nessuna tempesta della vita può sradicare. È una speranza, dice oggi San Paolo, che «non delude» 3 – la speranza non delude! -, che dà la forza di superare ogni tribolazione.<sup>4</sup> Quando siamo tribolati o feriti - e voi sapete bene cosa significa essere tribolati, feriti -, siamo portati a "fare il nido" attorno alle nostre tristezze e alle nostre paure. Lo Spirito invece ci libera dai nostri nidi, ci fa spiccare il volo, ci dischiude il destino meraviglioso per il quale siamo nati. Lo Spirito ci nutre di speranza viva. Invitiamolo. Chiediamogli che venga in noi e si farà vicino. Vieni, Spirito Consolatore! Vieni a darci un po' di luce, a darci il senso di questa tragedia, a darci la speranza che non delude. Vieni, Santo Spirito!

Vicinanza è la terza e ultima parola che vorrei condividere con voi. Oggi celebriamo la Santissima Trinità. La Trinità non è un rompicapo teologico, ma lo splendido mistero della vicinanza di Dio. La Trinità ci dice che non abbiamo un Dio solitario lassù in cielo, distante e indifferente; no, Lui è Padre che ci ha dato il suo Figlio, fattosi uomo come noi, e che per esserci ancora più vicino, per aiutarci a portare i pesi della vita, ci manda il suo

 $<sup>^{3}</sup>$  Rm 5, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr vv. 2-3.

stesso *Spirito*. Lui, che è Spirito, viene nel nostro spirito e così ci consola da dentro, ci porta nell'intimo la tenerezza di Dio. Con Dio i pesi della vita non restano sulle nostre spalle: lo Spirito, che nominiamo ogni volta che facciamo il segno della croce proprio mentre tocchiamo le spalle, viene a darci forza, a incoraggiarci, a sostenere i pesi. Infatti Lui è specialista nel risuscitare, nel risollevare, nel ricostruire. Ci vuole più forza per riparare che per costruire, per ricominciare che per iniziare, per riconciliarsi che per andare d'accordo. Questa è la forza che Dio ci dà. Perciò chi si avvicina a Dio non si abbatte, va avanti: ricomincia, riprova, ricostruisce. Soffre anche, ma riesce a ricominciare, a riprovare, a ricostruire.

Cari fratelli e sorelle, sono venuto oggi semplicemente per starvi vicino; sono qui a pregare con voi Dio che si ricorda di noi, perché nessuno si scordi di chi è in difficoltà. Prego il Dio della speranza, perché ciò che è instabile in terra non faccia vacillare la certezza che abbiamo dentro. Prego il Dio Vicino, perché susciti gesti concreti di prossimità. Sono passati quasi tre anni e il rischio è che, dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico, l'attenzione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più. Il Signore invece spinge a ricordare, riparare, ricostruire, e a farlo insieme, senza mai dimenticare chi soffre.

Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Dio che si ricorda di noi, Dio che guarisce le nostre memorie ferite ungendole di speranza, Dio che ci è vicino per risollevarci da dentro, questo Dio ci aiuti a essere costruttori di bene, consolatori di cuori. Ciascuno può fare un po' di bene, senza aspettare che siano gli altri a cominciare. "Comincio io, comincio io, comincio io": ognuno deve dire questo. Ciascuno può consolare qualcuno, senza aspettare che i suoi problemi siano risolti. Anche portando la mia croce, io cerco di avvicinarmi per consolare gli altri. Che cosa è mai l'uomo? È il tuo grande sogno, Signore, di cui ti ricordi sempre. L'uomo è il tuo grande sogno, Signore, di cui ti ricordi sempre. Non è facile capirlo in queste circostanze, Signore. Gli uomini si dimenticano di noi, non ricordano questa tragedia. Ma tu, Signore, non ti dimentichi. L'uomo è il tuo grande sogno Signore, di cui ti ricordi sempre. Signore, fa' che anche noi ci ricordiamo di essere al mondo per dare speranza e vicinanza, perché siamo figli tuoi, "Dio di ogni consolazione".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2 Cor 1, 3.

#### IV

In Sancta Missa cum Ordinatione Episcopali Excell.mi ac Rev.mi Domini Alberti Richardi Lorenzelli.\*

Fratelli e figli carissimi,

riflettiamo attentamente a quale alta responsabilità ecclesiale viene promosso questo nostro fratello. Il Signore nostro Gesù Cristo inviato dal Padre a redimere gli uomini mandò a sua volta nel mondo i dodici apostoli, perché pieni della potenza dello Spirito Santo annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e riunendoli sotto un unico pastore, li santificassero e li guidassero alla salvezza.

Al fine di perpetuare di generazione in generazione questo ministero apostolico, i Dodici si aggregarono dei collaboratori trasmettendo loro con l'imposizione delle mani il dono dello Spirito ricevuto da Cristo, che conferiva la pienezza del sacramento dell'Ordine. Così, attraverso l'ininterrotta successione dei vescovi nella tradizione vivente della Chiesa si è conservato questo ministero primario e l'opera del Salvatore continua e si sviluppa fino ai nostri tempi. Nel vescovo circondato dai suoi presbiteri è presente in mezzo a voi lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, sommo sacerdote in eterno.

È Cristo, infatti, che nel ministero del vescovo continua a predicare il Vangelo di salvezza; è Cristo che continua a santificare i credenti, mediante i sacramenti della fede. È Cristo che nella paternità del vescovo accresce di nuove membra il suo corpo, che è la Chiesa. È Cristo che nella sapienza e prudenza del vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicità eterna.

Accogliete, dunque, con gioia e gratitudine questo nostro fratello, che noi vescovi con l'imposizione delle mani oggi associamo al collegio episcopale. Rendete a lui l'onore che si deve al ministro di Cristo e al dispensatore dei misteri di Dio, al quale è affidata la testimonianza del Vangelo e il ministero dello Spirito per la santificazione. Ricordatevi delle parole di Gesù agli Apostoli: "Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza Me e chi disprezza Me, disprezza Colui che mi ha mandato".

Quanto a te, fratello carissimo eletto dal Signore, rifletti che sei stato scelto fra gli uomini: non dimenticarti mai delle tue radici; la tua mamma,

<sup>\*</sup> Die 22 Iunii 2019.

la tua famiglia – le tue radici; e sei stato eletto *per* gli uomini, sei stato costituito nelle cose che riguardano Dio. "Episcopato" infatti è il nome di un servizio, non di un onore, poiché al vescovo compete più servire che dominare, secondo il comandamento del Maestro: "Chi è il più grande tra voi, diventi come il più piccolo. E chi governa, come colui che serve". Il vescovo è servitore, pastore, padre, fratello, mai un mercenario.

Annuncia la Parola in ogni occasione: opportuna e non opportuna. Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. E mediante l'orazione. Non dimenticare che il primo lavoro del vescovo è la preghiera: così ha detto San Pietro il giorno in cui ha creato i diaconi: "A noi la preghiera e l'annuncio della Parola"; un vescovo che non prega è un mercenario. E mediante l'orazione e l'offerta del sacrificio per il tuo popolo, attingi dalla pienezza della santità di Cristo la multiforme ricchezza della divina grazia.

Nella Chiesa a te affidata sii fedele custode e dispensatore dei misteri di Cristo, posto dal Padre a capo della sua famiglia segui sempre l'esempio del Buon Pastore, che conosce le sue pecore, da esse è conosciuto e per esse non ha esitato a dare la vita. Vicinanza al popolo di Dio, conoscere il popolo di Dio, il popolo di Dio dal quale tu sei stato scelto.

Ama con amore di padre e di fratello tutti coloro che Dio ti affida. Anzitutto, i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori. Il prossimo più prossimo del vescovo sono i sacerdoti e i diaconi. Sii vicino ai sacerdoti: vicinissimo! Quando ti cercano ti possano trovare subito, senza burocrazia: direttamente. Ma anche sii vicino ai poveri, agli indifesi e a quanti hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Esorta i fedeli a cooperare all'impegno apostolico e ascolta li volentieri.

Abbi viva attenzione a quanti non appartengono all'unico ovile di Cristo, perché essi pure ti sono stati affidati nel Signore. Ricordati che nella Chiesa cattolica, radunata nel vincolo della carità sei unito al Collegio dei vescovi e devi portare in te la sollecitudine di tutte le Chiese, soccorrendo generosamente quelle che sono più bisognose di aiuto.

Veglia con amore su tutto il gregge, fai la veglia; questo gregge nel quale lo Spirito Santo ti pone a reggere la Chiesa di Dio, e questo fallo nel nome del Padre, del quale rendi presente l'immagine; nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio, dal quale sei costituito maestro, sacerdote e pastore, e nel nome dello Spirito Santo che dà vita alla Chiesa e con la sua potenza sostiene la nostra debolezza.

#### $\mathbf{V}$

# In Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis DNIC in loco v.d. Casal Bertone (Romae).\*

La Parola di Dio ci aiuta oggi a riscoprire due verbi semplici, due verbi essenziali per la vita di ogni giorno: dire e dare.

Dire. Melchisedek, nella prima Lettura, dice: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, e benedetto sia il Dio altissimo».¹ Il dire di Melchisedek è benedire. Benedice Abramo, nel quale saranno benedette tutte le famiglie della terra.² Tutto parte dalla benedizione: le parole di bene generano una storia di bene. Lo stesso accade nel Vangelo: prima di moltiplicare i pani, Gesù li benedice: «prese i cinque pani, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli».³ La benedizione fa di cinque pani il cibo per una moltitudine: fa sgorgare una cascata di bene.

Perché benedire fa bene? Perché è trasformare la parola in dono. Quando si benedice, non si fa qualcosa per sé, ma per gli altri. Benedire non è dire belle parole, non è usare parole di circostanza: no; è dire bene, dire con amore. Così ha fatto Melchisedek, dicendo spontaneamente bene di Abramo, senza che questi avesse detto o fatto qualcosa per lui. Così ha fatto Gesù, mostrando il significato della benedizione con la distribuzione gratuita dei pani. Quante volte anche noi siamo stati benedetti, in chiesa o nelle nostre case, quante volte abbiamo ricevuto parole che ci hanno fatto bene, o un segno di croce sulla fronte... Siamo diventati benedetti il giorno del Battesimo, e alla fine di ogni Messa veniamo benedetti. L'Eucaristia è una scuola di benedizione. Dio dice bene di noi, suoi figli amati, e così ci incoraggia ad andare avanti. E noi benediciamo Dio nelle nostre assemblee, i ritrovando il gusto della lode, che libera e guarisce il cuore. Veniamo a Messa con la certezza di essere benedetti dal Signore, e usciamo per benedire a nostra volta, per essere canali di bene nel mondo.

Anche per noi: è importante che noi Pastori ci ricordiamo di benedire il popolo di Dio. Cari sacerdoti, non abbiate paura di benedire, benedire il

<sup>\*</sup> Die 23 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gen 14, 19-20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Gen 12, 3; Gal 3, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lc 9, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Sal 68, 27.

popolo di Dio; cari sacerdoti, andate avanti con la benedizione: il Signore desidera dire bene del suo popolo, è contento di far sentire il suo affetto per noi. E solo da benedetti possiamo benedire gli altri con la stessa unzione d'amore. È triste invece vedere con quanta facilità oggi si fa il contrario: si maledice, si disprezza, si insulta. Presi da troppa frenesia, non ci si contiene e si sfoga rabbia su tutto e tutti. Spesso purtroppo chi grida di più e più forte, chi è più arrabbiato sembra avere ragione e raccogliere consenso. Non lasciamoci contagiare dall'arroganza, non lasciamoci invadere dall'amarezza, noi che mangiamo il Pane che porta in sé ogni dolcezza. Il popolo di Dio ama la lode, non vive di lamentele; è fatto per le benedizioni, non per le lamentazioni. Davanti all'Eucaristia, a Gesù fattosi Pane, a questo Pane umile che racchiude il tutto della Chiesa, impariamo a benedire ciò che abbiamo, a lodare Dio, a benedire e a non maledire il nostro passato, a donare parole buone agli altri.

Il secondo verbo è dare. Al "dire" segue il "dare", come per Abramo che, benedetto da Melchisedek, «diede a lui la decima di tutto». Come per Gesù che, dopo aver recitato la benedizione, dava il pane perché fosse distribuito, svelandone così il significato più bello: il pane non è solo prodotto di consumo, è mezzo di condivisione. Infatti, sorprendentemente, nel racconto della moltiplicazione dei pani non si parla mai di moltiplicare. Al contrario, i verbi utilizzati sono "spezzare, dare, distribuire". Insomma, non si sottolinea la moltiplicazione, ma la con-divisione. È importante: Gesù non fa una magia, non trasforma i cinque pani in cinquemila per poi dire: "Adesso distribuiteli". No. Gesù prega, benedice quei cinque pani e comincia a spezzarli, fidandosi del Padre. E quei cinque pani non finiscono più. Questa non è magia, è fiducia in Dio e nella sua provvidenza.

Nel mondo sempre si cerca di aumentare i guadagni, di far lievitare i fatturati... Sì, ma qual è il fine? È il dare o l'avere? Il condividere o l'accumulare? L'"economia" del Vangelo moltiplica condividendo, nutre distribuendo, non soddisfa la voracità di pochi, ma dà vita al mondo. Non avere, ma dare è il verbo di Gesù.

È perentoria la richiesta che Lui fa ai discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare». Proviamo a immaginare i ragionamenti che avranno fatto i

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gen 14, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Lc 9, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Gv 6, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lc 9, 13.

discepoli: "Non abbiamo pane per noi e dobbiamo pensare agli altri. Perché dobbiamo dare loro da mangiare, se loro sono venuti ad ascoltare il nostro Maestro? Se non hanno portato da mangiare, tornino a casa, è un problema loro, oppure ci diano dei soldi e compreremo". Non sono ragionamenti sbagliati, ma non sono quelli di Gesù, che non sente ragioni: voi stessi date loro da mangiare. Ciò che abbiamo porta frutto se lo diamo - ecco cosa vuole dire Gesù -; e non importa che sia poco o tanto. Il Signore fa grandi cose con la nostra pochezza, come con i cinque pani. Egli non compie prodigi con azioni spettacolari, non ha la bacchetta magica, ma agisce con cose umili. Quella di Dio è un'onnipotenza umile, fatta solo di amore. E l'amore fa grandi cose con le piccole cose. L'Eucaristia ce lo insegna: lì c'è Dio racchiuso in un pezzetto di pane. Semplice, essenziale, Pane spezzato e condiviso, l'Eucaristia che riceviamo ci trasmette la mentalità di Dio. E ci porta a dare noi stessi agli altri l'antidoto contro il "mi spiace, ma non mi riguarda", contro il "non ho tempo, non posso, non è affare mio". Contro il guardare dall'altra parte.

Nella nostra città affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e abbandono, davanti a tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, il Signore ti dice: "Tu stesso da' loro da mangiare". E tu puoi rispondere: "Ho poco, non sono capace per queste cose". Non è vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per te, se lo metti in gioco. Anche tu, mettiti in gioco. E non sei solo: hai l'Eucaristia, il Pane del cammino, il Pane di Gesù. Anche stasera saremo nutriti dal suo Corpo donato. Se lo accogliamo col cuore, questo Pane sprigionerà in noi la forza dell'amore: ci sentiremo benedetti e amati, e vorremo benedire e amare, a cominciare da qui, dalla nostra città, dalle strade che stasera percorreremo. Il Signore viene sulle nostre strade per dire-bene, dire bene di noi e per darci coraggio, dare coraggio a noi. Chiede anche a noi di essere benedizione e dono.

#### VI

# In Benedictione Palliorum et Celebratione Eucharistica in Sollemnitate SS. Petri et Pauli, Apostolorum.\*

Gli Apostoli Pietro e Paolo stanno davanti a noi come testimoni. Non si sono mai stancati di annunciare, di vivere in missione, in cammino, dalla terra di Gesù fino a Roma. Qui lo hanno testimoniato sino alla fine, dando la vita come martiri. Se andiamo alle radici della loro testimonianza, li scopriamo testimoni di vita, testimoni di perdono e testimoni di Gesù.

Testimoni di vita. Eppure le loro vite non sono state pulite e lineari. Entrambi erano di indole molto religiosa: Pietro discepolo della prima ora,¹ Paolo persino «accanito nel sostenere le tradizioni dei padri».² Ma fecero sbagli enormi: Pietro arrivò a rinnegare il Signore, Paolo a perseguitare la Chiesa di Dio. Tutti e due furono messi a nudo dalle domande di Gesù: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?»;³ «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?».⁴ Pietro rimase addolorato dalle domande di Gesù, Paolo accecato dalle sue parole. Gesù li chiamò per nome e cambiò la loro vita. E dopo tutte queste avventure si fidò di loro, di due peccatori pentiti. Potremmo chiederci: perché il Signore non ci ha dato due testimoni integerrimi, dalla fedina pulita, dalla vita immacolata? Perché Pietro, quando c'era Giovanni? Perché Paolo e non Barnaba?

C'è un grande insegnamento in questo: il punto di partenza della vita cristiana non è l'essere degni; con quelli che si credevano bravi il Signore ha potuto fare ben poco. Quando ci riteniamo migliori degli altri è l'inizio della fine. Il Signore non compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi sa di essere bisognoso. Non è attratto dalla nostra bravura, non è per questo che ci ama. Egli ci ama così come siamo e cerca gente che non basta a sé stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore. Pietro e Paolo sono stati così, trasparenti davanti a Dio. Pietro lo disse subito a Gesù: «sono un peccatore». <sup>5</sup> Paolo scrisse di essere «il più piccolo tra gli apostoli, non degno di essere chiamato

<sup>\*</sup> Die 29 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Gv 1, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gal 1, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gv 21, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> At 9, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lc 5, 8.

apostolo». Nella vita hanno mantenuto questa umiltà, fino alla fine: Pietro crocifisso a testa in giù, perché non si credeva degno di imitare il suo Signore; Paolo sempre affezionato al suo nome, che significa "piccolo", e dimentico di quello ricevuto alla nascita, Saulo, nome del primo re del suo popolo. Hanno compreso che la santità non sta nell'innalzarsi, ma nell'abbassarsi: non è una scalata in classifica, ma l'affidare ogni giorno la propria povertà al Signore, che compie grandi cose con gli umili. Qual è stato il segreto che li ha fatti andare avanti nelle debolezze? Il perdono del Signore.

Riscopriamoli dunque testimoni di perdono. Nelle loro cadute hanno scoperto la potenza della misericordia del Signore, che li ha rigenerati. Nel suo perdono hanno trovato una pace e una gioia insopprimibili. Con quello che avevano combinato avrebbero potuto vivere di sensi di colpa: quante volte Pietro avrà ripensato al suo rinnegamento! Quanti scrupoli per Paolo, che aveva fatto del male a tanti innocenti! Umanamente avevano fallito. Ma hanno incontrato un amore più grande dei loro fallimenti, un perdono così forte da guarire anche i loro sensi di colpa. Solo quando sperimentiamo il perdono di Dio rinasciamo davvero. Da lì si riparte, dal perdono; lì ritroviamo noi stessi: nella confessione dei nostri peccati.

Testimoni di vita, testimoni di perdono, Pietro e Paolo sono soprattutto testimoni di Gesù. Egli nel Vangelo di oggi domanda: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Le risposte evocano personaggi del passato: «Giovanni il Battista, Elia, Geremia o qualcuno dei profeti». Persone straordinarie, ma tutte morte. Pietro invece risponde: «Tu sei il Cristo». Cristo, cioè Messia. È una parola che non indica il passato, ma il futuro: il Messia è l'atteso, la novità, colui che porta nel mondo l'unzione di Dio. Gesù non è il passato, ma il presente e il futuro. Non è un personaggio lontano da ricordare, ma Colui al quale Pietro dà del tu: Tu sei il Cristo. Per il testimone, più che un personaggio della storia, Gesù è la persona della vita: è il nuovo, non il già visto; la novità del futuro, non un ricordo del passato. Dunque, testimone non è chi conosce la storia di Gesù, ma chi vive una storia di amore con Gesù. Perché il testimone, in fondo, questo solo annuncia: che Gesù è vivo ed è il segreto della vita. Vediamo infatti Pietro che, dopo aver detto: Tu sei il Cristo, aggiunge: «il Figlio del Dio vivente».8 La testimonianza nasce dall'incontro con Gesù vivo. Anche al centro della

<sup>6 1</sup> Cor 15, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Mt 16, 13.14.16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> v. 16.

vita di Paolo troviamo la stessa parola che trabocca dal cuore di Pietro: *Cristo*. Paolo ripete questo nome in continuazione, quasi quattrocento volte nelle sue lettere! Per Lui Cristo non è solo il modello, l'esempio, il punto di riferimento: è la vita. Scrive: «Per me il vivere è Cristo». Gesù è il suo presente e il suo futuro, al punto che giudica il passato *spazzatura* di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo. 10

Fratelli e sorelle, davanti a questi testimoni, chiediamoci: "Io rinnovo ogni giorno l'incontro con Gesù?". Magari siamo dei curiosi di Gesù, ci interessiamo di cose di Chiesa o di notizie religiose. Apriamo siti e giornali e parliamo di cose sacre. Ma così si resta al che cosa dice la gente, ai sondaggi, al passato, alle statistiche. A Gesù interessa poco. Egli non vuole reporter dello spirito, tanto meno cristiani da copertina o da statistiche. Egli cerca testimoni, che ogni giorno Gli dicono: "Signore, tu sei la mia vita".

Incontrato Gesù, sperimentato il suo perdono, gli Apostoli hanno testimoniato una vita nuova: non si sono più risparmiati, hanno donato sé stessi. Non si sono accontentati di mezze misure, ma hanno assunto l'unica misura possibile per chi segue Gesù: quella di un amore senza misura. Si sono "versati in offerta". 11 Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepidi, che vivono di mezze misure, che lasciano raffreddare l'amore. Ritroviamo nel rapporto quotidiano con Gesù e nella forza del suo perdono le nostre radici. Gesù, come a Pietro, chiede anche a noi: "Chi sono io per te?"; "mi ami tu?". Lasciamo che queste parole ci entrino dentro e accendano il desiderio di non accontentarci del minimo, ma di puntare al massimo, per essere anche noi testimoni viventi di Gesù.

Oggi si benedicono i Palli per gli Arcivescovi Metropoliti nominati nell'ultimo anno. Il pallio ricorda la pecorella che il Pastore è chiamato a portare sulle spalle: è segno che i Pastori non vivono per sé stessi, ma per le pecore; è segno che, per possederla, la vita bisogna perderla, donarla. Condivide con noi la gioia di oggi, secondo una bella tradizione, una Delegazione del Patriarcato ecumenico, che saluto con affetto. La vostra presenza, cari fratelli, ci ricorda che non possiamo risparmiarci nemmeno nel cammino verso l'unità piena tra i credenti, nella comunione a tutti i livelli. Perché insieme, riconciliati da Dio e perdonatici a vicenda, siamo chiamati a essere testimoni di Gesù con la nostra vita.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fil 1, 21.

 $<sup>^{10}</sup>$  Cfr Fil 3, 7-8.

<sup>11</sup> Cfr 2 Tm 4, 6.

### ALLOCUTIONES

T

Ad participes Occursus Internationalis provecti ab Opere Fundato Centesimus Annus Pro Pontifice cuius argumentum «Socialis Doctrina Ecclesiae ab radicibus ad tempus digitale: quomodo vivatur Laudato si'».\*

Cari Amici,

sono lieto di dare il benvenuto a tutti voi che partecipate al Convegno Internazionale 2019 della Fondazione *Centesimus Annus pro Pontifice*. Ringrazio gli organizzatori e coloro che hanno preso parte alle discussioni che avete tenuto in merito alla promozione di un'ecologia integrale.

Il vostro Convegno quest'anno ha scelto di riflettere sulla Lettera Enciclica *Laudato si'* e sulla chiamata ad una conversione delle menti e dei cuori, così che lo sviluppo di un'ecologia integrale diventi sempre più una priorità a livello internazionale, nazionale e individuale.

Nei quattro anni dalla pubblicazione dell'Enciclica ci sono stati certamente segni di un aumento della consapevolezza circa il bisogno di prendersi cura della nostra casa comune. Penso all'adozione, da parte di molte nazioni, degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; al crescente investimento sulle risorse di energia rinnovabile e sostenibile; a nuovi metodi di efficienza energetica; e ad una maggiore sensibilità, specialmente tra i giovani, sui temi ecologici.

Nello stesso tempo, rimane ancora un buon numero di sfide e di problemi, per esempio, il progresso nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è stato, in diversi casi, lento o addirittura inesistente; o, purtroppo, all'indietro. L'uso improprio delle risorse naturali e i modelli di sviluppo non inclusivi e sostenibili continuano ad avere effetti negativi sulla povertà, sulla crescita e sulla giustizia sociale. Laudato si' non è un'enciclica "verde": è un'enciclica sociale. Non dimenticare questo. Inoltre il bene comune viene messo a rischio da atteggiamenti di eccessivo individualismo, consumismo e spreco. Tutto ciò rende difficile promuovere la solidarietà

<sup>\*</sup> Die 8 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Laudato si' 43.48.

economica, ambientale e sociale e la sostenibilità all'interno di un'economia più umana che consideri non solo la soddisfazione dei desideri immediati, ma anche il benessere delle future generazioni. Di fronte all'enormità di tali sfide, si potrebbe facilmente scoraggiarsi, lasciando spazio all'incertezza e all'inquietudine. Tuttavia, «gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto».<sup>2</sup>

Per questa ragione la parola conversione assume una particolare importanza nella nostra presente situazione. Risposte adeguate ai problemi attuali non possono essere superficiali. Anzi, ciò di cui c'è bisogno è precisamente una conversione, un "cambio di direzione", ovvero, una trasformazione dei cuori e delle menti. L'impegno per superare problemi quali fame e insicurezza alimentare, persistente disagio sociale ed economico, degrado dell'ecosistema e "cultura dello scarto", esige una rinnovata visione etica, che sappia mettere al centro le persone, nell'intento di non lasciare nessuno ai margini della vita. Una visione che unisca invece di dividere, che includa invece di escludere. È una visione trasformata dall'avere ben presente lo scopo ultimo e l'obiettivo del nostro lavoro, dei nostri sforzi, della nostra vita e del nostro passaggio su questa terra.<sup>3</sup>

Lo sviluppo di un'ecologia integrale, dunque, è sia una chiamata sia un dovere. È una chiamata a riscoprire la nostra identità di figli e figlie del nostro Padre celeste, creati ad immagine di Dio e incaricati di essere amministratori della terra; <sup>4</sup> ricreati attraverso la morte salvifica e la risurrezione di Gesù Cristo; <sup>5</sup> santificati dal dono dello Spirito Santo. <sup>6</sup> Tale identità è dono di Dio ad ogni persona e perfino alla creazione stessa, fatta nuova dalla grazia vivificante della morte e risurrezione del Signore. In questa luce, l'appello per noi ad essere solidali come fratelli e sorelle e alla responsabilità condivisa per la casa comune diventa sempre più urgente.

Il compito che ci sta di fronte è di «cambiare il modello di sviluppo globale», 7 aprendo un nuovo dialogo sul futuro del nostro pianeta. 8 Possano

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 205.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr *ibid.*, 160.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Gen 1, 27.28; 2, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr 2 Cor 5, 17.

<sup>6</sup> Cfr 2 Ts 2, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., 194.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, 14.

le vostre discussioni e il vostro impegno portare il frutto di contribuire a una profonda trasformazione a tutti i livelli delle nostre società contemporanee: individui, aziende, istituzioni e politiche. Sebbene questo compito possa intimorirci, vi incoraggio a non perdere la speranza, perché questa speranza è basata sull'amore misericordioso del Padre celeste. Lui, «che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Nel cuore di questo mondo rimane sempre presente il Signore della vita che ci ama tanto. Egli non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a trovare nuove strade.

Cari amici, con questi sentimenti, affido tutti voi, insieme alle vostre famiglie all'amorevole intercessione di Maria, Madre della Chiesa, e imparto di cuore la mia Apostolica Benedizione come pegno di gioia e pace in Cristo Risorto nostro Salvatore. E vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie.

# II

Ad participes Occursus Internationalis Moderatorum Servitii Internationalis Renovationis Charismaticae Catholicae (CHARIS).\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

A me piace come alcuni popoli si salutano in questo tempo di Pasqua. Non dicono: "Buongiorno" o "Buonasera", dicono: "Gesù è risorto". Ci salutiamo così, insieme: "Gesù..." [tutti rispondono: "è risorto"].

Sì, Gesù è vivo! Grazie perché vi ricordate che mi piace questo canto iniziale che avete cantato.

In questa solennità di Pentecoste comincia una nuova tappa nel cammino iniziato dal Rinnovamento Carismatico 52 anni fa. Rinnovamento Carismatico che si è sviluppato nella Chiesa per volontà di Dio e che, parafrasando San Paolo VI, "è un'opportunità per la Chiesa". 

1

Ringrazio oggi, a nome della Chiesa, l'ICCRS e la Fraternità Cattolica per la missione realizzata in questi trent'anni. Voi avete tracciato la strada e avete reso possibile, con la vostra fedeltà, che *CHARIS* sia oggi una realtà. Grazie!

Grazie anche all'équipe di quattro persone che ho incaricato della concretizzazione di questo nuovo servizio unico; e al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nella persona del Cardinale Farrell, che vi ha accompagnato.

Oggi finisce qualcosa e ne incomincia un'altra: incomincia una nuova tappa di questo cammino. Una tappa segnata dalla comunione tra tutti i membri della famiglia carismatica, in cui si manifesta la presenza potente dello Spirito Santo per il bene di tutta la Chiesa; in cui questa Presenza rende uguale ciascuno, perché tutti e ciascuno sono nati dal medesimo Spirito; grandi e piccoli, ricchi di anni e appena nati, impegnati a livello universale o piuttosto locale, formano il tutto, che è superiore sempre alla parte.

Nuovo e unico servizio di comunione

Andiamo verso l'unità: questa è la strada dello Spirito.

Nuovo. Come vi dicevo al Circo Massimo, il nuovo può destabilizzare.

<sup>\*</sup> Die 8 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Discorso ai partecipanti al III Congresso internazionale del Rinnovamento Carismatico Cattolico, 19 maggio 1975, Pentecoste.

C'è all'inizio una sensazione di insicurezza circa i cambiamenti che il nuovo può portare: a volte uno preferisce rimanere nel proprio, e si stacca dall'unità. E questa è una tentazione del diavolo: ogni volta che qualcuno sente: "No, il mio è più di quello", e "io preferisco il vecchio al nuovo", lì c'è il diavolo, perché mi stacca dall'unità. È umano un certo timore per il nuovo – questo sì, è vero – ma non è il caso delle persone spirituali: «Io faccio nuove tutte le cose», dice il Signore nel libro dell'Apocalisse.² Il nostro Dio è il Dio delle novità. Le novità di Dio sono sempre di benedizione, perché procedono dal suo cuore amoroso. È sempre presente la tentazione di dire: "Stiamo bene come stiamo, le cose vanno bene, perché cambiare? Lasciamole così come stanno, che noi sappiamo come si fa". Questo pensiero non viene dallo Spirito, almeno non dallo Spirito Santo, forse dallo spirito del mondo... Non cadete in questo errore. «Io faccio nuove tutte le cose», dice il Signore.

Nuovo e Unico. Un servizio per tutte le realtà carismatiche che lo Spirito ha suscitato nel mondo. Non un organismo che serve alcune realtà e un altro organismo che serve altre realtà e un terzo..., e così via. No: unico.

Servizio. Non governo. A volte succede che nelle associazioni umane, sia laiche sia religiose, c'è la tentazione di andare sempre cercando i profitti personali. E l'ambizione di farsi vedere, di dirigere, dei soldi... Sempre così. La corruzione entra così. No: servizio, sempre servizio. Servizio non vuol dire "intascare" – il diavolo entra dalle tasche –; servizio vuol dire dare: dare, darsi.

Comunione. Tutti con un solo cuore rivolto al Padre per dare testimonianza dell'unità nella diversità. Diversità di carismi che lo Spirito ha suscitato in questi 52 anni. "Allungare le corde della tenda", come dice Isaia 54,³ perché possano starci tutti i membri di una stessa famiglia. Una famiglia dove c'è un solo Dio Padre, un solo Signore Gesù Cristo e un solo Spirito vivificante. Una famiglia in cui un membro non è più importante dell'altro, né per età, né per intelligenza, né per le sue capacità, perché sono tutti figli amati dello stesso Padre. L'esempio del corpo che ci dà San Paolo è molto eloquente in questo senso. Il corpo ha bisogno, un membro ha bisogno dell'altro. Tutti insieme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 21, 5.

 $<sup>^3</sup>$  Cfr v. 2.

 $<sup>^4\,</sup>$  Cfr 1 Cor 12, 12-26.

Ho visto che nel Servizio Internazionale di Comunione c'è una rappresentante dei giovani. È presente qui? Complimenti! Me ne rallegro! I giovani sono il futuro della Chiesa, è vero, ma sono il presente: sono presente e futuro nella Chiesa. Sono contento che abbiate dato loro la visibilità e l'esercizio della responsabilità che a loro spetta, di vedere il presente con altri occhi e guardare il futuro con voi.

Ho saputo anche che *CHARIS* oggi possiede i diritti di pubblicazione dei Documenti di Malines. Il presidente mi ha regalato la versione spagnola, grazie! Buona cosa. Fateli conoscere! Vi ho detto in diverse occasioni che sono il "documento di accompagnamento", la bussola della corrente di grazia.

Mi avete chiesto di dirvi che cosa il Papa e la Chiesa si attendono da questo nuovo servizio, da *Charis* e da tutto il Rinnovamento Carismatico. Scherzando io dico: che cosa si aspetta il Papa dagli "spiritisti". [ridono] Cosa si aspetta il Papa da voi:

- Che questo movimento condivida il Battesimo nello Spirito Santo con tutti nella Chiesa. È la grazia che voi avete ricevuto. Condividetela! Non tenerla per sé!
- Che serva all'unità del corpo di Cristo che è la Chiesa, comunità dei credenti in Gesù Cristo. Questo è molto importante perché lo Spirito Santo è Colui che fa l'unità nella Chiesa, ma anche è quello che fa la diversità. È interessante la personalità dello Spirito Santo: Lui fa la diversità più grande con i carismi, ma poi fa sì che questi carismi, in armonia, si ritrovino in unità. Perché, come dice san Basilio, "lo Spirito Santo è l'armonia", che dà l'armonia, nella Trinità, e anche tra noi.
- E che serva i poveri, i più bisognosi di ogni bisogno, fisico e spirituale. Questo non vuol dire che, come qualcuno può pensare, adesso il Rinnovamento si è fatto comunista. No, si è fatto evangelico, questo è nel Vangelo.

Queste tre cose: Battesimo nello Spirito Santo, unità del Corpo di Cristo e servizio ai poveri, sono la testimonianza necessaria per l'evangelizzazione del mondo, alla quale tutti siamo chiamati per il nostro Battesimo. Evangelizzazione che non è proselitismo ma principalmente testimonianza. Testimonianza di amore: "guardate come si amano", è ciò che richiamava l'attenzione di quanti incontravano i primi cristiani. "Guardate come si amano". A volte, in tante comunità, si può dire: "Guardate come si sparlano!", e questo non viene dallo Spirito Santo. "Guardate come si amano".

Evangelizzare è amare. Condividere l'amore di Dio per ogni essere umano. Si possono fare organismi per evangelizzare, si possono fare programmi pensati e studiati con cura, ma se non c'è amore, se non c'è la comunità, non serve a nulla! "Guardate come si amano". Questa è la comunità: nella Seconda Lettera di Giovanni c'è un monito, un avvertimento, al versetto 9. Dice: "State attenti perché coloro che vanno al di là della comunità, non sono dello spirito buono". Forse qualcuno avrà questa tentazione: "No, facciamo un'organizzazione così, così...; facciamo un palazzo così, o quell'altra cosa...". Prima l'amore. Con l'ideologia, con la metodologia soltanto, questo è eccedere, andare oltre le comunità, e Giovanni ha detto: "Questo è lo spirito del mondo, non è lo Spirito di Dio". "Guardate come si amano".

Rinnovamento carismatico, corrente di grazia dello Spirito Santo, siate testimoni di questo amore! E, per favore, pregate per me.

Adesso, io vorrei anticipare di 25 minuti – poi, se voi volete, fatelo voi – ma io con voi vorrei farlo: di 25 minuti anticipare l'atto che oggi in tutta la Chiesa si fa, un minuto di silenzio per la pace. Perché? Perché oggi è la ricorrenza, il quinto anniversario, dell'incontro qui in Vaticano dei Presidenti dello Stato di Palestina e dello Stato di Israele. Abbiamo pregato insieme per la pace, e in tutto il mondo oggi si farà alle 13 un minuto di silenzio. Lo facciamo adesso, prima della Benedizione, tutti insieme, in piedi.

Grazie, e che una comunità del Rinnovamento faccia silenzio, è quasi eroico! [ridono] Grazie!

Adesso vi dò la Benedizione.

# Ш

Ad participes Coetus «Unionis Operum pro Ecclesiis Orientalibus iuvandis» (R.O.A.C.O.).\*

Cari amici.

sono lieto di accogliervi all'inizio dei lavori della 92<sup>a</sup> Assemblea Plenaria della ROACO. Saluto il Cardinale Leonardo Sandri e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto, e con lui tutto il personale del Dicastero e voi, membri delle Agenzie che da tutto il mondo vi radunate avendo a cuore il presente e il futuro delle Chiese Orientali Cattoliche.

Dall'ultimo nostro incontro anche per me sono state diverse le occasioni per incontrare realtà legate al lavoro della Congregazione e di ciascuno di voi: penso ai recenti Viaggi Apostolici in Bulgaria, Macedonia del Nord e Romania, ma soprattutto alla grande giornata di preghiera e dialogo con i miei fratelli, i Patriarchi del Medio Oriente, lo scorso 7 luglio a Bari.

In questi giorni, gli interventi dei Rappresentanti Pontifici di alcuni Paesi, come anche dei Relatori che sono stati scelti, vi aiuteranno a mettervi in ascolto del grido di molti che in questi anni sono stati derubati della speranza: penso con tristezza, ancora una volta, al dramma della Siria e alle dense nubi che sembrano riaddensarsi su di essa in alcune aree ancora instabili e ove il rischio di una ancora maggiore crisi umanitaria rimane alto. Quelli che non hanno cibo, quelli che non hanno cure mediche, che non hanno scuola, gli orfani, i feriti e le vedove levano in alto le loro voci. Se sono insensibili i cuori degli uomini, non lo è quello di Dio, ferito dall'odio e dalla violenza che si può scatenare tra le sue creature, sempre capace di commuoversi e prendersi cura di loro con la tenerezza e la forza di un padre che protegge e che guida. Ma a volte penso anche all'ira di Dio che si scatenerà contro i responsabili dei Paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare queste guerre. Questa ipocrisia è un peccato.

Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq – dove ho la volontà di andare il prossimo anno –, perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti anche religiose della società, e non ricada in

<sup>\*</sup> Die 10 Iunii 2019.

tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali. E non dimentico l'Ucraina, perché possa trovare pace la sua popolazione, le cui ferite provocate dal conflitto ho cercato di lenire con l'iniziativa caritativa alla quale molte realtà ecclesiali hanno contribuito. In Terra Santa, auspico che il recente annuncio di una seconda fase di studio dei restauri del Santo Sepolcro, che vede fianco a fianco le comunità cristiane dello *Statu quo*, si accompagni agli sforzi sinceri di tutti gli attori locali ed internazionali perché giunga presto una pacifica convivenza nel rispetto di tutti coloro che abitano quella Terra, segno per tutti della benedizione del Signore.

Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell'Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini. Questa è l'ipocrisia della quale ho parlato. Siamo qui consapevoli che il grido di Abele sale fino a Dio, come ricordavamo proprio a Bari un anno fa, pregando insieme per i nostri fedeli del Medio Oriente.

Insieme al lamento e al pianto, sentirete in questi giorni voci di speranza e consolazione: sono gli echi di quella instancabile opera di carità che è resa possibile anche attraverso ciascuno di voi e gli organismi che rappresentate. Essa manifesta il volto della Chiesa e contribuisce a renderla viva, in particolare alimentando la speranza per le giovani generazioni. I giovani hanno il diritto di sentirsi annunciare la parola affascinante ed esigente di Cristo e, come abbiamo avuto modo di condividere durante l'Assemblea del Sinodo dei Vescovi dello scorso ottobre, quando incontrano un testimone autentico e credibile non hanno paura di seguirlo e di interrogarsi sulla loro vocazione. Vi prego di proseguire e aumentare l'impegno perché nei Paesi e nelle situazioni che sostenete i giovani possano crescere in umanità, liberi da colonizzazioni ideologiche, con il cuore e la mente aperti, apprezzando le proprie radici nazionali ed ecclesiali e desiderosi di un futuro di pace e di prosperità, che non lasci indietro nessuno e nessuno discrimini. Quest'anno, i giovani dell'Etiopia e dell'Eritrea - dopo la tanto sospirata pace tra i due Paesi - abbandonando le armi sentono vere le parole del Salmo: «Hai mutato il mio lamento in danza». Sono certo che i giovani sentono forte il richiamo a quella fraternità sincera e rispettosa di ciascuno, che abbiamo

richiamato con il Documento sottoscritto ad Abu Dhabi insieme al Grande Imam di al-Ahzar. Aiutatemi a farlo conoscere e a diffondere quella alleanza buona per il futuro dell'umanità in esso contenuto. E impegniamoci tutti a preservare quelle realtà che ne vivono il messaggio già da anni, con un particolare pensiero alle istituzioni formative, scuole e università, tanto preziose specie in Libano e in tutto il Medio Oriente, laboratori autentici di convivenza e palestre di umanità a cui tutti possano facilmente accedere.

Vi ringrazio per tutto quello che fate. Prego per voi. E voi, per favore, continuate a pregare per me. Grazie.

# IV

Ad participes XVII Seminarii Internationalis Cappellanorum Aëriae Navigationis Civilis.\*

Eminenza, Eccellenza, Cari fratelli e sorelle,

vi accolgo all'inizio di questo Seminario Mondiale sul tema: "I Cappellani cattolici e gli operatori di pastorale dell'Aviazione Civile al servizio dello sviluppo umano integrale". Saluto il Cardinale Turkson e lo ringrazio per le sue gentili parole.

In occasione dei miei Viaggi Apostolici ho avuto l'opportunità di passare per molti aeroporti, dove voi, cari Cappellani e operatori qui presenti, prestate il servizio pastorale in situazioni complesse e specifiche. Lo sviluppo tecnologico, la frenesia del lavoro, il continuo transito di gente favoriscono nelle aerostazioni un'atmosfera di anonimato e di indifferenza, rendendole grandi periferie umane. Milioni di persone di diverse nazionalità, culture, religioni e lingue vi si incrociano ogni giorno; ognuna è una storia, che solo Dio conosce: gioie, dolori, attese, preoccupazioni... In questi luoghi voi siete chiamati a portare la parola e la presenza di Cristo, il Solo che conosce quello che c'è nel cuore di ogni uomo; a portare a tutti, fedeli e "gentili", il Vangelo della tenerezza, della speranza e della pace. Si può seminare tanta pace con un gesto, con una parola, con uno sguardo.

Negli aeroporti voi siete anzitutto una presenza di gratuità: rappresentate la gratuità dell'amore di Dio in un ambiente dove tutti si trovano o per lavoro o viaggiano per i più diversi interessi. È vero, la cultura degli aeroporti, non è, purtroppo, una cultura di gratuità. Non lo è. È il contrario, sempre. E voi aprite le porte a spazi e anche a dialoghi di gratuità. In quel contesto, voi offrite – in modo molto rispettoso e discreto – la possibilità di incrociare "l'adesso di Dio". Perché quel giorno, quell'ora di passaggio, è in realtà irripetibile, e voi siete bravi a cogliere le opportunità che vi si presentano per avvicinarvi alle persone con la fantasia della carità pastorale: sia ai dirigenti, sia agli impiegati e ai diversi operatori, come pure ai passeggeri. La vostra testimonianza e il messaggio che date,

<sup>\*</sup> Die 10 Iunii 2019.

"qui e ora", può lasciare un segno che dura per tutta la vita, proprio con la forza della gratuità.

E mi permetto di raccontarvi una storia che avevo sentito da una persona. Un uomo di affari, sempre preoccupato per i suoi affari, era in aeroporto. È andato in cappella e cercava una presa di corrente per il suo computer. L'ha trovata e l'ha fatto. Ed era lì, aspettando un po' la carica del computer, riposandosi..., quando un cappellano laico si è avvicinato dicendogli: "Ha bisogno di qualcosa?" – "No" – "Ah... Ha fatto bene, perché l'energia è come l'energia di Dio, è di tutti". Ha cominciato così, e poi una parola dietro l'altra... e quell'uomo ha sentito che nel suo cuore qualcosa era cambiato. Quell'uomo mi ha detto: "In quel momento ho incontrato Gesù". Subito è andato a comprare un Vangelo e da quel momento – questo, anni fa – ad oggi, tutti i giorni legge il Vangelo, per incontrare di nuovo quel Gesù che aveva incontrato in aeroporto. Questa è una storia vera, raccontata dalla persona stessa.

Mi fa piacere constatare che lo sviluppo umano integrale è al centro dei vostri lavori di questi giorni. Perciò vorrei condividere con voi alcune riflessioni in merito.

Nel contesto del vostro lavoro pastorale, lo sviluppo umano integrale comprende i vari elementi che lo rendono veramente tale: la persona nella sua totalità, il lavoro, la cultura, la vita familiare, la religione, l'economia, la politica... Vi esorto a svolgere il vostro ministero con dedizione e passione, guardando i mille volti che vi passano davanti con il cuore di Cristo, perché ognuno possa sentire la vicinanza di Dio. Con questo sguardo, gli aeroporti diventano "porte" e "ponti" per l'incontro con Dio e con i fratelli, figli dell'unico Padre. Possono diventare addirittura luoghi privilegiati dove la pecora perduta possa tornare ad incontrarsi col suo vero Pastore. Infatti, in questi luoghi di partenza e di arrivo, spesso si crea una specie di "zona franca", dove la persona nell'anonimato riesce ad aprire il proprio cuore, iniziando un processo di guarigione e di ritorno alla casa del Padre, magari abbandonata da tempo per varie circostanze della vita.

Sappiamo poi che per gli equipaggi, piloti e assistenti di volo, gestire la propria vita personale e familiare non è facile: anche per loro è importante la vostra presenza, il vostro ascolto! L'amicizia, la vicinanza, e il tempo che dedicate ad essi e, direttamente o indirettamente, alle loro famiglie risultano di grande aiuto.

Inoltre, conosco la vostra premura perché negli aeroporti non manchi la possibilità di incontrare Dio nella preghiera e nei Sacramenti. Condivido con voi il desiderio, il "sogno" pastorale che anche nell'aeroporto possa formarsi una comunità di credenti, che possa essere lievito, sale e luce in quell'ambiente umano particolare.

E non posso qui non menzionare i migranti e i profughi che raggiungono i maggiori aeroporti con la speranza di poter chiedere asilo o trovare un rifugio, o che sono bloccati in transito. Invito sempre le Chiese locali alla dovuta accoglienza e sollecitudine nei loro confronti, pur se si tratta di una responsabilità diretta delle Autorità civili. Fa parte anche della vostra cura pastorale vigilare che sia sempre tutelata la loro dignità umana e siano salvaguardati i loro diritti, nel rispetto della dignità e delle credenze di ciascuno. Le opere di carità nei loro confronti costituiscono una testimonianza della vicinanza di Dio a tutti i suoi figli.

Alcuni di voi, forse tutti, siete chiamati a svolgere più servizi nella vostra realtà ecclesiale. Questo può portare stanchezza fisica e spirituale, e magari anche scoraggiamento, insoddisfazione o sconforto. Pertanto, è bene che, in accordo con i vostri Vescovi, possiate coinvolgere nella vostra missione qualche persona, o del personale aeroportuale o della comunità ecclesiale locale, preoccupandovi anche della loro formazione. Sono quindi molto contento di vedere tra voi tanti laici e religiosi con i quali già collaborate: vi incoraggio a cercare insieme nuove vie di azione pastorale, condividendo i pesi e soprattutto la gioia di evangelizzare. E questo lo vorrei sottolineare. Mi piace che ci siano tanti laici coinvolti in questo. E, per favore, non cadiamo nella tentazione di "clericalizzare" i laici. I laici sono messaggeri, sono missionari a pieno diritto.

La qualità del vostro servizio pastorale – come anche del mio! – è proporzionale alla qualità della vita spirituale e della preghiera; ma pure al vostro sentirvi partecipi della missione della Chiesa universale. La missionarietà è l'atteggiamento fondamentale del nostro ministero. Il Signore Risorto vi doni di tenerlo sempre sveglio e rinnovato, con la forza dello Spirito Santo.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo da poco celebrato la festa di Pentecoste. Lo Spirto Santo vi illumini e vi riempia dei suoi doni, affinché possiate riprendere il vostro ministero con nuovo slancio e vigore. Vi affido tutti a Maria, Madre della Chiesa, la cui festa celebriamo oggi. In particolare, la invochiamo come Vergine di Loreto, patrona dell'aviazione, perché vi aiuti ad offrire la fiamma della fede ad ogni persona che incontrate nei vostri luoghi di lavoro, perché la salvezza possa arrivare davvero sino agli estremi confini della terra. Grazie.

# $\mathbf{V}$

# Ad participes Conventus Legatorum Pontificialium in Vaticano.\*

## Discorso del Santo Padre consegnato

Cari Confratelli,

sono lieto di incontrarvi nuovamente per vedere con voi ed esaminare con occhi di pastori la vita della Chiesa, e per riflettere sulla vostra delicata e importante missione. Ringrazio ciascuno di voi per la sua presenza e per il suo servizio. È questa la nostra terza riunione di questo tipo, in cui faccio tesoro anche delle riflessioni suscitate dagli incontri con tutti voi, qui in Vaticano, come pure in alcune Nunziature, in occasione dei recenti Viaggi. Penso che in futuro si cercherà di invitare con una certa regolarità anche i collaboratori, perché questi momenti abbiano anche un carattere formativo.

Ho pensato di condividere oggi con voi alcuni precetti semplici ed elementari, che certamente voi ben conoscete, ma ricordarli farà bene a tutti e aiuterà voi a vivere meglio la vostra missione con lo stesso entusiasmo del primo mandato e con la stessa fervente disponibilità con cui avete iniziato il vostro servizio.

Si tratta di una specie di "decalogo" che, in realtà, è indirizzato attraverso di voi anche ai vostri Collaboratori e, anzi, a tutti i vescovi, i sacerdoti e i consacrati che voi incontrate in ogni parte del mondo.

# 1 - Il Nunzio è uomo di Dio

Essere un "uomo di Dio" vuol dire seguire Dio in tutto e per tutto; ubbidire ai suoi comandamenti con gioia; vivere per le cose di Dio e non per quelle del mondo; dedicargli liberamente tutte le proprie risorse accettando con animo generoso le sofferenze che sopraggiungono in conseguenza della fede in Lui. L'uomo di Dio non raggira né froda il suo prossimo; non si lascia andare a pettegolezzi e maldicenze; conserva la mente e il cuore puri, preservando occhi e orecchie dalla sporcizia del mondo. Non si lascia ingannare dai valori mondani, ma guarda alla Parola di Dio per giudicare cosa sia saggio e buono. L'uomo di Dio cerca seriamente di essere "santo e

<sup>\*</sup> Die 13 Iunii 2019.

irreprensibile davanti a Lui". L'uomo di Dio sa camminare umilmente con il suo Signore, sapendo di dover fare affidamento solo su di Lui per poter vivere in pienezza e perseverare sino alla fine, mantenendo il cuore aperto verso gli svantaggiati e i reietti dalla società e ascoltando i problemi delle persone senza giudicarle. L'uomo di Dio è colui che pratica la giustizia, l'amore, la clemenza, la pietà e la misericordia.

Il Nunzio che dimentica di essere uomo di Dio rovina sé stesso e gli altri; va fuori binario e danneggia anche la Chiesa, alla quale ha dedicato la sua vita.

#### 2 - Il Nunzio è uomo di Chiesa

Essendo il Nunzio Rappresentante Pontificio, non rappresenta sé stesso ma la Chiesa e in particolare il Successore di Pietro. Cristo ci avverte della tentazione del servo malvagio: «Se questo servo malvagio dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a bere e a mangiare con gli ubriaconi, arriverà il padrone quando il servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa, lo punirà con rigore e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano».<sup>2</sup>

Il Nunzio cessa di essere "uomo di Chiesa" quando inizia a trattare male i suoi collaboratori, il personale, le suore e la comunità della Nunziatura come un cattivo padrone e non come padre e pastore. È triste vedere taluni Nunzi che affliggono i loro collaboratori con gli stessi dispiaceri che loro stessi hanno ricevuto da altri Nunzi quando erano collaboratori. Invece i Segretari e i Consiglieri sono stati affidati all'esperienza del Nunzio perché possano formarsi e fiorire come diplomatici e, se Dio vuole, in futuro come Nunzi.

È brutto vedere un Nunzio che cerca il lusso, gli indumenti e gli oggetti "firmati" in mezzo a gente priva del necessario. È una contro-testimonianza. L'onore più grande per un uomo di Chiesa è quello di essere "servo di tutti".

Essere uomo di Chiesa richiede anche l'umiltà di rappresentare il volto, gli insegnamenti e le posizioni della Chiesa, cioè mettere da parte le convinzioni personali.

Essere uomo di Chiesa vuol dire difendere coraggiosamente la Chiesa dinanzi alle forze del male che cercano sempre di screditarla, di diffamarla o di calunniarla.

<sup>1</sup> Cfr Ef 1, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mt 24, 48-51.

Essere uomo di Chiesa richiede di essere amico dei vescovi, dei sacerdoti, dei religiosi e dei fedeli, con confidenza e calore umano, svolgendo al loro fianco la propria missione e avendo sempre uno sguardo ecclesiale, cioè di un uomo che si sente responsabile della salvezza degli altri. Ricordiamo sempre che la salus animarum è la legge suprema della Chiesa ed è la base di ogni azione ecclesiale.<sup>3</sup> Questa identità del Nunzio lo porta anche a distinguersi dagli altri Ambasciatori nelle grandi feste, Natale e Pasqua: quando quelli si assentano per raggiungere le famiglie, il Nunzio rimane in sede per celebrare la festa col popolo di Dio del Paese perché, essendo uomo di Chiesa, questa è la sua Famiglia.

## 3 - Il Nunzio è uomo di zelo apostolico

Il Nunzio è annunciatore della Buona Novella ed essendo un apostolo del Vangelo ha il compito di illuminare il mondo con la luce del Risorto, di portare Cristo sino ai confini della terra. È un uomo in cammino che semina il buon seme della fede nei cuori di chi incontra. E chi incontra il Nunzio dovrebbe sentirsi in qualche modo interrogato.

Ricordiamo la grande figura di San Massimiliano Maria Kolbe che, consumato dall'ardente zelo per la gloria di Dio, scrisse in una delle sue lettere: «Nei nostri tempi constatiamo, non senza tristezza, il propagarsi dell'"indifferentismo". Una malattia quasi epidemica che si va diffondendo in varie forme non solo nella generalità dei fedeli, ma anche tra i membri degli istituti religiosi. Dio è degno di gloria infinita. La nostra prima e principale preoccupazione deve essere quella di dargli lode nella misura delle nostre deboli forze, consapevoli di non poterlo glorificare quanto Egli merita. La gloria di Dio risplende soprattutto nella salvezza delle anime che Cristo ha redento con il suo sangue. Ne deriva che l'impegno primario della nostra missione apostolica sarà quello di procurare la salvezza e la santificazione del maggior numero di anime».

Ricordiamo anche le parole di San Paolo: «Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me se non predi-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> «In rapporto ai Vescovi, ai quali è affidata per divino mandato la cura delle anime nelle singole diocesi, il Rappresentante Pontificio ha il dovere di aiutare, consigliare e prestare la sua opera pronta e generosa, con spirito di fraterna collaborazione, sempre rispettando l'esercizio di giurisdizione propria dei Pastori» (S. Paolo VI, Lett. ap. Sollicitudo omnium Ecclesiarum: AAS 61 [1969], 476).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Scritti di Massimiliano M. Kolbe, vol. I, Firenze 1975, 44-46; 113-114.

cassi il vangelo!».<sup>5</sup> È pericoloso cadere nella timidezza o nella tiepidezza dei calcoli politici o diplomatici, o addirittura nel "politicamente corretto", rinunciando all'annuncio.

Lo zelo apostolico è quella forza che ci tiene in piedi e ci protegge dal cancro della disillusione.

#### 4 - Il Nunzio è uomo di riconciliazione

È parte importante del lavoro di ogni Nunzio essere uomo di mediazione, di comunione, di dialogo e di riconciliazione. Il Nunzio deve cercare sempre di rimanere imparziale e obbiettivo, affinché tutte le parti trovino in lui l'arbitro giusto che cerca sinceramente di difendere e tutelare solo la giustizia e la pace, senza lasciarsi mai coinvolgere negativamente.<sup>6</sup>

Essendo uomo di comunicazione, «l'attività del Rappresentante Pontificio reca innanzitutto un prezioso servizio ai Vescovi, ai Sacerdoti, ai Religiosi e a tutti i cattolici del luogo, i quali trovano in lui sostegno e tutela, in quanto egli rappresenta un'Autorità Superiore, che è a vantaggio di tutti. La sua missione non si sovrappone all'esercizio dei poteri dei Vescovi, né lo sostituisce o intralcia, ma lo rispetta e, anzi, lo favorisce e lo sostiene col fraterno e discreto consiglio».

Se un Nunzio si chiudesse nella Nunziatura ed evitasse di incontrare la gente, tradirebbe la sua missione e invece di essere fattore di comunione e di riconciliazione ne diverrebbe ostacolo e impedimento. Non dovete dimenticare mai che voi rappresentate il volto della cattolicità e l'universalità della Chiesa presso le Chiese locali sparse in tutto il mondo e presso i Governi.

#### 5 - Il Nunzio è uomo del Papa

In quanto Rappresentante Pontificio il Nunzio non rappresenta sé stesso ma il Successore di Pietro e agisce per suo conto presso la Chiesa e i Governi, cioè concretizza, attua e simboleggia la presenza del Papa tra

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 Cor 9, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il Nunzio ha anche «il dovere di tutelare in concorde azione con i Vescovi, presso le Autorità civili del territorio in cui esercita il suo ufficio, la missione della Chiesa e della Santa Sede. [...] Nella sua qualità di inviato del Supremo Pastore delle anime, il Rappresentante Pontificio promuoverà [...] opportuni contatti tra la Chiesa Cattolica e le altre comunità cristiane, e favorirà cordiali rapporti con le Religioni non cristiane» (S. Paolo VI, Lett. ap. Sollicitudo omnium Ecclesiarum: AAS 61 [1969], 476).

 $<sup>^{7}</sup>$  Ibidem.

i fedeli e le popolazioni. È bello che in diversi Paesi la Nunziatura viene chiamata "Casa del Papa".

Certamente ogni persona potrebbe avere delle riserve, simpatie e antipatie, ma un buon Nunzio non può essere ipocrita perché il Rappresentante è un tramite, o meglio, un ponte di collegamento tra il Vicario di Cristo e le persone a cui è stato inviato, in una determinata zona, per la quale è stato nominato e inviato dallo stesso Romano Pontefice.

La vostra missione, dunque, è molto impegnativa perché richiede disponibilità e flessibilità, umiltà, impeccabile professionalità, capacità di comunicazione e di negoziazione; richiede frequenti spostamenti in automobile e lunghi viaggi, cioè vivere con la valigia sempre pronta (nel nostro primo incontro vi dissi: la vostra è una vita da nomadi).

Essendo inviato del Papa e della Chiesa, il Nunzio dev'essere predisposto per i rapporti umani, avere una naturale inclinazione per le relazioni interpersonali, cioè essere vicino ai fedeli, ai sacerdoti, ai Vescovi locali, e anche agli altri diplomatici e ai governanti.

Il servizio del Rappresentante è anche quello di visitare le comunità dove il Papa non riesce a recarsi, assicurando loro la vicinanza di Cristo e della Chiesa. Così San Paolo VI scrisse: «È, infatti, evidente che al movimento verso il centro e il cuore della Chiesa deve corrispondere un altro moto, che dal centro si diffonda alla periferia e porti in certo modo a tutte e singole le Chiese locali, a tutti e singoli i Pastori e i fedeli la presenza e la testimonianza di quel tesoro di verità e di grazia, di cui Cristo Signore e Redentore Ci ha resi partecipi, depositari e dispensatori. Mediante i Nostri Rappresentanti, che risiedono presso le varie Nazioni, noi ci rendiamo partecipi della vita stessa dei Nostri figli e quasi inserendoci in essa veniamo a conoscere, in modo più spedito e sicuro, le loro necessità e insieme le aspirazioni».8

Essendo "Rappresentante", il Nunzio deve continuamente aggiornarsi e studiare, in modo da conoscere bene il pensiero e le istruzioni di chi rappresenta. Ha anche il dovere di aggiornare e informare continuamente il Papa sulle diverse situazioni e sui mutamenti ecclesiastici e sociopolitici del Paese a cui inviato. Per questo è indispensabile possedere una buona conoscenza dei suoi costumi e possibilmente della lingua, mantenendo la

 $<sup>^{8}\,</sup>$  Lett. ap. Sollicitudo omnium Ecclesiarum: AAS 61 (1969), 476.

porta della Nunziatura e quella del suo cuore sempre aperte a tutti.

È inconciliabile, quindi, l'essere Rappresentante Pontificio con il criticare alle spalle il Papa, avere dei *blog* o addirittura unirsi a gruppi ostili a Lui, alla Curia e alla Chiesa di Roma.

#### 6 - Il Nunzio è uomo di iniziativa

È necessario avere e sviluppare la capacità e l'agilità nel promuovere o adottare una condotta adeguata alle esigenze del momento senza mai cadere né nella rigidità mentale, spirituale e umana, né nella flessibilità ipocrita e camaleontica. Non si tratta di essere opportunisti, ma di saper passare dall'ideazione all'attuazione avendo in mente il bene comune e la fedeltà al mandato. L'arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini dice che « senza motivazioni spirituali e senza un fondamento evangelico, tutte le iniziative a poco a poco crollano, anche sul piano cooperativistico, economico ed organizzativo».

L'uomo di iniziativa è una persona positivamente curiosa, piena di dinamismo e di intraprendenza; una persona creativa e dotata di coraggio, che non si lascia vincere dal panico in situazioni non prevedibili, ma sa, con serenità, intuito e fantasia tentare di capovolgerle e gestirle positivamente.

L'uomo di iniziativa è un maestro che sa insegnare agli altri come approcciarsi alla realtà per tentare di non farsi travolgere dalle piccole e grandi sorprese che ci riserva. È una persona che rasserena con la sua positività coloro che attraversano le tempeste della vita.

Essendo anzitutto un vescovo, un pastore che, pur vivendo tra le vicende del mondo, è chiamato quotidianamente a dare prova di potere e di volere "essere nel mondo ma non del mondo", <sup>10</sup> il Nunzio, in maniera intuitiva, deve sapere riorganizzare l'informazione complessiva e trovare le parole giuste per aiutare le persone che si rivolgono a lui per trovare consiglio, con la semplicità delle colombe e l'astuzia dei serpenti. <sup>11</sup>

Occorre precisare che tali capacità si acquistano mettendosi alla sequela di Gesù, sul modello degli Apostoli e dei primi discepoli, che accolsero la chiamata con particolare attenzione e adesione alla condotta di Gesù Cristo.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Non possiamo tacere. Le parole e la bellezza per vincere la mafia, Piemme 2011, 136.

<sup>10</sup> Cfr Gv 17, 14.

 $<sup>^{11}</sup>$  Cfr Mt 16, 16.

#### 7 - Il Nunzio è uomo di obbedienza

La virtù dell'obbedienza è inscindibile dalla libertà, perché solo nella libertà noi possiamo obbedire realmente, e solo obbedendo al Vangelo si entra nella pienezza della libertà. La chiamata del cristiano e, in questo contesto, del Nunzio all'obbedienza rimane la chiamata a seguire lo stile di vita di Gesù di Nazareth. La vita di Gesù, improntata all'apertura e all'obbedienza a Dio, che Egli chiama Padre. Qui possiamo comprendere e vivere il grande comandamento dell'obbedienza liberante: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». L'obbedienza a Dio non si separa dall'obbedienza alla Chiesa e ai Superiori.

Ci aiuta qui ancora San Massimiliano Maria Kolbe che in quella medesima lettera scrisse: «L'obbedienza, ed essa sola, è quella che ci manifesta con certezza la divina volontà. È vero che il superiore può errare, ma chi obbedisce non sbaglia. [...] Attraverso la via dell'obbedienza noi superiamo i limiti della nostra piccolezza e ci conformiamo alla volontà divina che ci guida ad agire rettamente con la sua infinita sapienza e prudenza. Aderendo a questa divina volontà, a cui nessuna creatura può resistere, diventiamo più forti di tutti. Questo è il sentiero della sapienza e della prudenza, l'unica via nella quale possiamo rendere a Dio la massima gloria. [...] Amiamo dunque, fratelli, con tutte le forze il Padre celeste pieno di amore per noi; e la prova della nostra perfetta carità sia l'obbedienza, da esercitare soprattutto quando ci chiede di sacrificare la nostra volontà. Infatti non conosciamo altro libro più sublime che Gesù Cristo crocifisso, per progredire nell'amore di Dio». 15

Sant'Agostino attribuisce all'obbedienza tanta importanza, non meno di quella dell'amore, dell'umiltà, della sapienza, che sono fondamentali, al punto che non può esservi amore vero, umiltà sincera, sapienza autentica se non nell'ambito dell'obbedienza.<sup>16</sup>

Un Nunzio che non vive la virtù dell'obbedienza – anche quando risulta difficile e contrario alla propria visione personale – è come un viaggiatore

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr E. Bianchi, Le parole della spiritualità, Rizzoli 1999, 149-152.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr F. J. Moloney, Discepoli e profeti, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> At 5, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Scritti di Massimiliano M. Kolbe, vol. I, Firenze 1975, 44-46; 113-114.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr Patrologia, III, Marietti 2000, 432-434; B. Borghini, L'obbedienza secondo S. Agostino, in "Vita crist.", 23 (1954), 460-478.

che perde la bussola, rischiando così di fallire l'obiettivo. Ricordiamo sempre il detto "*Medice, cura te ipsum*". È contro-testimonianza chiamare gli altri all'obbedienza e disobbedire.

## 8 - Il Nunzio è uomo di preghiera

Qui mi sembra importante ricordarvi ancora una volta le parole insuperabili con cui San Giovanni Battista Montini, da Sostituto della Segreteria di Stato, descriveva la figura del Rappresentante Pontificio: «È quella di uno che ha veramente la coscienza di portare Cristo con sé», <sup>17</sup> come il bene prezioso da comunicare, da annunciare, da rappresentare. I beni, le prospettive di questo mondo finiscono per deludere, spingono a non accontentarsi mai; il Signore è il bene che non delude, l'unico che non delude. E questo esige un distacco da sé stessi che si può raggiungere solo con un costante rapporto con il Signore e l'unificazione della vita attorno a Cristo. E questo si chiama familiarità con Gesù. La familiarità con Gesù Cristo dev'essere l'alimento quotidiano del Rappresentante Pontificio, perché è l'alimento che nasce dalla memoria del primo incontro con Lui e perché costituisce anche l'espressione quotidiana di fedeltà alla sua chiamata. Familiarità con Gesù Cristo nella preghiera, nella Celebrazione eucaristica – da non tralasciare mai – nel servizio della carità. <sup>18</sup>

Ricordiamo gli Apostoli e Pietro che disse: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola». <sup>19</sup> Il primo compito di ogni Vescovo è dunque quello di dedicarsi alla preghiera e al ministero della parola.

Il Nunzio – e tutti noi – senza una vita di preghiera, rischia di venir meno a tutti i requisiti sopramenzionati. Senza la preghiera diventiamo semplici funzionari, sempre scontenti e frustrati. La vita di preghiera è quella luce che illumina tutto il resto e tutto l'operato del Nunzio e della sua missione.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> 25 aprile 1951.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr Discorso ai Rappresentanti Pontifici, 21 giugno 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> At 6, 1-6.

#### 9 - Il Nunzio è uomo di carità operosa

Occorre ribadire qui che «la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere derivano gioia e serenità d'animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro di quella comunione sacramentale ricevuta nell'Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli». <sup>20</sup> Perché «la fede si rende operosa per mezzo della carità».

Il Nunzio avendo il compito di interpretare «la sollecitudine del Romano Pontefice per il bene del Paese in cui esercita la sua missione; in particolare deve interessarsi con zelo dei problemi della pace, del progresso e della collaborazione dei popoli, in vista del bene spirituale, morale e materiale dell'intera famiglia umana». <sup>22</sup> L'operato del Nunzio non si deve mai limitare allo svolgimento delle pratiche, che, pur essendo importanti, non potranno mai rendere la sua missione feconda e fruttuosa; per questo il Nunzio deve spendersi nelle opere caritative, specialmente verso i poveri e gli emarginati: solo così potrà realizzare pienamente la sua missione e il suo essere padre e pastore.

La carità è anche gratuità, ed ecco perché vorrei qui parlavi di un pericolo permanente, ossia il pericolo delle regalie. La Bibbia definisce iniquo l'uomo che «accetta regali di sotto il mantello, per deviare il corso della giustizia » <sup>23</sup> e anche il Salmo domanda: «Signore, chi abiterà nella tua tenda? » e risponde: chi «non accetta doni contro l'innocente ». <sup>24</sup> La carità operosa ci deve portare ad essere prudenti nell'accettare i doni che vengono offerti per annebbiare la nostra oggettività e in alcuni casi purtroppo per comprare la nostra libertà.

Nessun regalo di qualsiasi valore deve mai renderci schiavi! Rifiutate i regali troppo costosi e spesso inutili o indirizzateli alla carità, e ricordate che ricevere un regalo costoso non giustifica mai il suo uso.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Messaggio per la I Giornata Mondiale dei Poveri, 19 novembre 2017.

<sup>21</sup> Gal 5. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> S. Paolo VI, Lett. ap. Sollicitudo omnium Ecclesiarum: AAS 61 (1969), 476.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pr 17, 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> 15, 1.5.

#### 10 - Il Nunzio è uomo di umiltà

Vorrei concludere questo decalogo con la virtù dell'umiltà citando le "Litanie dell'umiltà" del Servo di Dio Cardinale Rafael Merry del Val, <sup>25</sup> Segretario di Stato e collaboratore di San Pio X, un vostro ex collega:

O Gesù, mite e umile di cuore, esauditemi!

Dal desiderio di essere stimato - Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere amato - Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere decantato - Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere onorato - Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere lodato - Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere preferito agli altri - Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere consultato - Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere approvato - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere umiliato - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere disprezzato - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di soffrire ripulse - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere calunniato - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere dimenticato - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere preso in ridicolo - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere ingiuriato - Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere sospettato - Liberatemi Gesù.

Che gli altri siano amati più di me - Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri siano stimati più di me - Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io possa diminuire - Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano essere impiegati e io messo in disparte - Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano essere lodati e io non curato - Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa - Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga santo in quanto posso - Gesù datemi la grazia di desiderarlo! <sup>26</sup>

<sup>25 1865-1930.</sup> 

 $<sup>^{26}\</sup> https://www.corrispondenzaromana.it/lumilta-insegnata-dal-cardinal-merry-del-val/.$ 

# VI

Ad participes Occursus provecti a Dicasterio ad Integram Humanam Progressionem fovendam de argumento «Transitus energeticus et cura Nostrae Domus communis».\*

Eminenza, Distinti Dirigenti, Investitori ed Esperti, Signore e Signori,

estendo un caloroso benvenuto a tutti voi in occasione di questo Dialogo sul tema *La transizione energetica e la tutela della casa comune*. Il fatto di ritrovarvi a Roma, dopo l'incontro dell'anno scorso, è un segno positivo del vostro costante impegno a lavorare insieme in uno spirito di solidarietà al fine di promuovere passi concreti per la tutela del nostro pianeta. Per questo vi sono grato.

Il presente, secondo Dialogo si svolge in un momento critico. L'odierna crisi ecologica, specialmente il cambiamento climatico, minaccia il futuro stesso della famiglia umana, e questa non è un'esagerazione. Per troppo tempo abbiamo collettivamente ignorato i frutti delle analisi scientifiche, e «le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia». Qualsiasi discussione sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica deve dunque assumere i migliori frutti della ricerca scientifica oggi disponibile e lasciarsene toccare in profondità. <sup>2</sup>

Uno sviluppo significativo in quest'ultimo anno è stata la pubblicazione del Rapporto speciale sull'impatto del riscaldamento globale di 1.5°C sui livelli pre-industriali da parte del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico. Quel Rapporto mette chiaramente in guardia sul fatto che gli effetti sul clima saranno catastrofici se oltrepassiamo la soglia degli 1.5°C delineata nell'obiettivo dell'Accordo di Parigi. Il Rapporto avverte, inoltre, che manca solo poco più di una decade per raggiungere questa barriera del riscaldamento globale. Di fronte a un'emergenza climatica, dobbiamo prendere opportuni provvedimenti, per poter evitare di commettere una grave ingiustizia nei confronti dei poveri e delle future generazioni. Dobbiamo

<sup>\*</sup> Die 14 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enc. Laudato si', 161.

 $<sup>^{2}\ \</sup>mathrm{Cfr}\ ibid.,\ 15.$ 

agire responsabilmente ben considerando l'impatto delle nostre azioni nel breve e nel lungo termine.

In effetti, sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi climatica. Come dimostra l'attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere «al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri». Nello stesso tempo, le future generazioni sono in procinto di ereditare un mondo molto rovinato. I nostri figli e nipoti non dovrebbero dover pagare il costo dell'irresponsabilità della nostra generazione. Mi scuso ma vorrei sottolineare questo: loro, i nostri figli, i nostri nipoti non dovranno pagare, non è giusto che loro paghino il costo della nostra irresponsabilità. Infatti, come sta diventando sempre più evidente, i giovani esigono un cambiamento. Il futuro è nostro", gridano i giovani oggi, e hanno ragione!

Il vostro incontro si è focalizzato su tre punti interconnessi: primo, una corretta transizione; secondo, il prezzo del carbonio; e terzo, trasparenza nel riportare i rischi climatici. Questi sono tre problemi enormemente complessi e vi ringrazio di averli proposti alla discussione e al vostro livello, che è un livello serio, scientifico.

Una transizione corretta, come sapete, viene richiamata nel Preambolo agli Accordi di Parigi. Tale transizione implica una gestione dell'impatto sociale e occupazionale del passaggio a una società a bassa emissione di carbonio. Se gestita bene, questa transizione può generare nuove opportunità di impiego, ridurre la diseguaglianza e aumentare la qualità della vita per coloro che sono colpiti dal cambiamento climatico.

Secondo, una politica del prezzo del carbonio è essenziale se l'umanità vorrà usare con saggezza le risorse del creato. La mancata gestione delle emissioni di carbonio ha prodotto un enorme debito che ora dovrà essere ripagato con gli interessi da coloro che verranno dopo di noi. Il nostro utilizzo delle risorse ambientali comuni può essere considerato etico solo quando i costi sociali ed economici del loro uso sono riconosciuti in maniera trasparente e sono pienamente sostenuti da coloro che ne usufruiscono, piuttosto che da altre popolazioni o dalle generazioni future.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale nel III anniversario della Laudato si', 6 luglio 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Laudato si', 13.

 $<sup>^5\,</sup>$  Cfr  $ibid.\,,\,195.\,$ 

Il terzo tema, la trasparenza nel riportare i rischi climatici, è essenziale perché le risorse economiche devono essere sfruttate là dove possono arrecare il massimo bene. Una comunicazione aperta, trasparente, scientificamente fondata e regolata è nell'interesse di tutti, rendendo possibile lo spostamento di capitali finanziari in quelle aree che offrono le più ampie « possibilità all'intelligenza umana per creare e innovare, mentre protegge l'ambiente e crea più opportunità di lavoro ». 6

Cari amici, il tempo stringe! Le riflessioni devono andare oltre le mere esplorazioni di che cosa possa essere fatto, e concentrarsi su che cosa occorre che venga fatto, da oggi in poi. Non possiamo permetterci il lusso di aspettare che altri si facciano avanti, o di dare la priorità a vantaggi economici a breve termine. La crisi climatica richiede da noi un'azione determinata, qui e ora 7 e la Chiesa è pienamente impegnata a fare la sua parte.

Nel nostro incontro dello scorso anno, ho espresso la preoccupazione che «La civiltà richiede energia, ma l'uso dell'energia non deve distruggere la civiltà! ». Oggi è necessaria una transizione energetica radicale per salvare la nostra casa comune. C'è ancora speranza e rimane il tempo per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico, a patto che ci sia un'azione pronta e risoluta, perché sappiamo che «gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi».

Vi ringrazio ancora una volta per aver risposto generosamente all'invito del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Vi assicuro le mie preghiere per le vostre decisioni; invoco di cuore su di voi e sulle vostre famiglie le benedizioni del Signore. Grazie.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., 192.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr *ibid.*, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Discorso ai partecipanti all'incontro per dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre attività imprenditoriali collegate all'energia, 9 giugno 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Laudato si', 205.

## VII

Occasione Conventus «Theologia post *Veritatis Gaudium* in contextu Mediterraneo» a Pontificia Facultate Theologica Italiae Meridionalis provecti (Neapoli, 20-21 Iunii 2019).\*

Cari studenti e professori, Cari fratelli Vescovi e Sacerdoti, Signori Cardinali!

Sono lieto di incontrarmi oggi con voi e di prendere parte a questo Convegno. Ricambio di cuore il saluto del caro fratello il Patriarca Bartolomeo, un grande precursore della *Laudato si'* – da anni precursore –, che ha voluto contribuire alla riflessione con un suo personale messaggio. Grazie a Bartolomeo, fratello amato.

Il Mediterraneo è da sempre luogo di transiti, di scambi, e talvolta anche di conflitti. Ne conosciamo tanti. Questo luogo oggi ci pone una serie di questioni, spesso drammatiche. Esse si possono tradurre in alcune domande che ci siamo posti nell'incontro interreligioso di Abu Dhabi: come custodirci a vicenda nell'unica famiglia umana? Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica che si traduca in fraternità autentica? Come far prevalere nelle nostre comunità l'accoglienza dell'altro e di chi è diverso da noi perché appartiene a una tradizione religiosa e culturale diversa dalla nostra? Come le religioni possono essere vie di fratellanza anziché muri di separazione? Queste e altre questioni chiedono di essere interpretate a più livelli, e domandano un impegno generoso di ascolto, di studio e di confronto per promuovere processi di liberazione, di pace, di fratellanza e di giustizia. Dobbiamo convincerci: si tratta di avviare processi, non di fare definizioni di spazi, occupare spazi... Avviare processi.

#### Una teologia dell'accoglienza e del dialogo

Nel corso di questo Convegno avete prima analizzato contraddizioni e difficoltà nello spazio del Mediterraneo, e poi vi siete interrogati sulle soluzioni migliori. A questo proposito, vi chiedete quale teologia sia adeguata al contesto in cui vivete e operate. Direi che la teologia, particolarmente

<sup>\*</sup> Die 21 Iunii 2019.

in tale contesto, è chiamata ad essere una teologia dell'accoglienza e a sviluppare un dialogo sincero con le istituzioni sociali e civili, con i centri universitari e di ricerca, con i *leader* religiosi e con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per la costruzione nella pace di una società inclusiva e fraterna e anche per la custodia del creato.

Quando nel Proemio della Veritatis gaudium si menziona l'approfondimento del kerygma e il dialogo come criteri per rinnovare gli studi, si intende dire che essi sono al servizio del cammino di una Chiesa che sempre più mette al centro l'evangelizzazione. Non l'apologetica, non i manuali – come abbiamo sentito –: evangelizzare. Al centro c'è l'evangelizzazione, che non vuol dire proselitismo. Nel dialogo con le culture e le religioni, la Chiesa annuncia la Buona Notizia di Gesù e la pratica dell'amore evangelico che Lui predicava come una sintesi di tutto l'insegnamento della Legge, delle visioni dei Profeti e della volontà del Padre. Il dialogo è anzitutto un metodo di discernimento e di annuncio della Parola d'amore che è rivolta ad ogni persona e che nel cuore di ognuno vuole prendere dimora. Solo nell'ascolto di questa Parola e nell'esperienza dell'amore che essa comunica si può discernere l'attualità del kerygma. Il dialogo, così inteso, è una forma di accoglienza.

Vorrei ribadire che «il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche e morali. Però le trascende. E neppure gli bastano le sagge norme della Chiesa. Ricordiamo sempre che il discernimento è una grazia – un dono –. Il discernimento, insomma, conduce alla fonte stessa della vita che non muore, cioè "che conoscano, l'unico vero Dio, e colui che ha mandato, Gesù Cristo" 1». ²

Le scuole di teologia si rinnovano con la pratica del discernimento e con un modo di procedere dialogico capace di creare un corrispondente clima spirituale e di pratica intellettuale. Si tratta di un dialogo tanto nella posizione dei problemi, quanto nella ricerca insieme delle vie di soluzione. Un dialogo capace di integrare il criterio vivo della Pasqua di Gesù con il movimento dell'analogia, che legge nella realtà, nel creato e nella storia nessi, segni e rimandi teologali. Questo comporta l'assunzione ermeneutica del mistero del cammino di Gesù che lo porta alla croce e alla risurrezione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gv 17, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esort. ap. Gaudete et exsultate, 170.

e al dono dello Spirito. Assumere questa logica gesuana e pasquale è indispensabile per comprendere come la realtà storica e creata viene interrogata dalla rivelazione del mistero dell'amore di Dio. Di quel Dio che nella storia di Gesù si manifesta – ogni volta e dentro ogni contraddizione – più grande nell'amore e nella capacità di recuperare il male.

Entrambi i movimenti sono necessari, complementari: un movimento dal basso verso l'alto che può dialogare, con senso di ascolto e discernimento, con ogni istanza umana e storica, tenendo conto di tutto lo spessore dell'umano; e un movimento dall'alto verso il basso – dove "l'alto" è quello di Gesù innalzato sulla croce – che permette, nello stesso tempo, di discernere i segni del Regno di Dio nella storia e di comprendere in maniera profetica i segni dell'anti-Regno che sfigurano l'anima e la storia umana. È un metodo che permette – in una dinamica costante – di confrontarsi con ogni istanza umana e di cogliere quale luce cristiana illumini le pieghe della realtà e quali energie lo Spirito del Crocifisso Risorto sta suscitando, di volta in volta, qui ed ora.

Il modo di procedere dialogico è la via per giungere là dove si formano i paradigmi, i modi di sentire, i simboli, le rappresentazioni delle persone e dei popoli. Giungere là - come "etnografi spirituali" dell'anima dei popoli, diciamo - per poter dialogare in profondità e, se possibile, contribuire al loro sviluppo con l'annuncio del Vangelo del Regno di Dio, il cui frutto è la maturazione di una fraternità sempre più dilatata ed inclusiva. Dialogo e annuncio del Vangelo che possono avvenire nei modi tratteggiati da Francesco d'Assisi nella Regola non bollata, proprio all'indomani del suo viaggio nell'oriente mediterraneo. Per Francesco c'è un primo modo in cui, semplicemente, si vive come cristiani: «Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani». Vi è poi un secondo modo in cui, sempre docili ai segni e all'azione del Signore Risorto e al suo Spirito di pace, si annuncia la fede cristiana come manifestazione in Gesù dell'amore di Dio per tutti gli uomini. Mi colpisce tanto quel consiglio di Francesco ai frati: "Predicate il Vangelo; se fosse necessario anche con le parole". È la testimonianza!

Questa docilità allo Spirito implica uno stile di vita e di annuncio senza spirito di conquista, senza volontà di proselitismo – questa è la peste! – e

<sup>3</sup> XVI: FF 43.

senza un intento aggressivo di confutazione. Una modalità che entra in dialogo "dal di dentro" con gli uomini e con le loro culture, le loro storie, le loro differenti tradizioni religiose; una modalità che, coerentemente con il Vangelo, comprende anche la testimonianza fino al sacrificio della vita, come dimostrano i luminosi esempi di Charles de Foucauld, dei monaci di Tibhirine, del vescovo di Oran Pierre Claverie e di tanti fratelli e sorelle che, con la grazia di Cristo, sono stati fedeli con mitezza e umiltà e sono morti con il nome di Gesù sulle labbra e la misericordia nel cuore. E qui penso alla nonviolenza come orizzonte e sapere sul mondo, alla quale la teologia deve guardare come proprio elemento costitutivo. Ci aiutano qui gli scritti e le prassi di Martin Luther King e Lanza del Vasto e di altri "artigiani" di pace. Ci aiuta e incoraggia la memoria del Beato Giustino Russolillo, che fu studente di questa Facoltà, e di Don Peppino Diana, il giovane parroco ucciso dalla camorra, che pure studiò qui. E qui vorrei menzionare una sindrome pericolosa, che è la "sindrome di Babele". Noi pensiamo che la "sindrome di Babele" sia la confusione che si origina nel non capire quello che l'altro dice. Questo è il primo passo. Ma la vera "sindrome di Babele" è quella di non ascoltare quello che l'altro dice e di credere che io so quello che l'altro pensa e che l'altro dirà. Questa è la peste!

#### Esempi di dialogo per una teologia dell'accoglienza

"Dialogo" non è una formula magica, ma certamente la teologia viene aiutata nel suo rinnovarsi quando lo assume seriamente, quando esso è incoraggiato e favorito tra docenti e studenti, come pure con le altre forme del sapere e con le altre religioni, soprattutto l'Ebraismo e l'Islam. Gli studenti di teologia dovrebbero essere educati al dialogo con l'Ebraismo e con l'Islam per comprendere le radici comuni e le differenze delle nostre identità religiose, e contribuire così più efficacemente all'edificazione di una società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fratellanza e la convivenza pacifica.

Educare gli studenti in questo. Io ho studiato nel tempo della teologia decadente, della scolastica decadente, al tempo dei manuali. Fra noi si faceva uno scherzo, tutte le tesi teologiche si provavano con questo schema, un sillogismo: 1° Le cose sembrano essere così. 2° Il cattolicesimo ha sempre ragione. 3° Ergo... Cioè una teologia di tipo difensivo, apologetica,

chiusa in un manuale. Noi scherzavamo così, ma erano le cose che a noi presentavano in quel tempo della scolastica decadente.

Cercare una convivenza pacifica dialogica. Con i musulmani siamo chiamati a dialogare per costruire il futuro delle nostre società e delle nostre città; siamo chiamati a considerarli partner per costruire una convivenza pacifica, anche quando si verificano episodi sconvolgenti ad opera di gruppi fanatici nemici del dialogo, come la tragedia della scorsa Pasqua nello Sri Lanka. Ieri il Cardinale di Colombo mi ha detto questo: "Dopo che ho fatto quello che dovevo fare, mi sono accorto che un gruppo di gente, cristiani, voleva andare al quartiere dei musulmani per ammazzarli. Ho invitato l'Imam con me, in macchina, e insieme siamo andati là per convincere i cristiani che noi siamo amici, che quelli sono estremisti, che non sono dei nostri". Questo è un atteggiamento di vicinanza e di dialogo. Formare gli studenti al dialogo con gli ebrei implica educarli alla conoscenza della loro cultura, del loro modo di pensare, della loro lingua, per comprendere e vivere meglio la nostra relazione sul piano religioso. Nelle facoltà teologiche e nelle università ecclesiastiche sono da incoraggiare i corsi di lingua e cultura araba ed ebraica, e la conoscenza reciproca tra studenti cristiani, ebrei e musulmani.

Vorrei fare due esempi concreti di come il dialogo che caratterizza una teologia dell'accoglienza può essere applicato agli studi ecclesiastici. Anzitutto il dialogo può essere un metodo di studio, oltre che di insegnamento. Quando leggiamo un testo, dialoghiamo con esso e con il "mondo" di cui è espressione; e questo vale anche per i testi sacri, come la Bibbia, il Talmud e il Corano. Spesso, poi, interpretiamo un determinato testo in dialogo con altri della stessa epoca o di epoche diverse. I testi delle grandi tradizioni monoteiste in qualche caso sono il risultato di un dialogo. Si possono dare casi di testi che sono scritti per rispondere a domande su questioni importanti della vita poste da testi che li hanno preceduti. Anche questa è una forma di dialogo.

Il secondo esempio è che il dialogo si può compiere come ermeneutica teologica in un tempo e un luogo specifico. Nel nostro caso: il Mediterraneo all'inizio del terzo millennio. Non è possibile leggere realisticamente tale spazio se non in dialogo e come un ponte – storico, geografico, umano – tra l'Europa, l'Africa e l'Asia. Si tratta di uno spazio in cui l'assenza di pace ha prodotto molteplici squilibri regionali, mondiali, e la cui pacificazione, attraverso la pratica del dialogo, potrebbe invece contribuire grandemente ad

avviare processi di riconciliazione e di pace. Giorgio La Pira ci direbbe che si tratta, per la teologia, di contribuire a costruire su tutto il bacino mediterraneo una "grande tenda di pace", dove possano convivere nel rispetto reciproco i diversi figli del comune padre Abramo. Non dimenticare il padre comune.

# Una teologia dell'accoglienza è una teologia dell'ascolto

Il dialogo come ermeneutica teologica presuppone e comporta *l'ascolto consapevole*. Ciò significa anche ascoltare la storia e il vissuto dei popoli che si affacciano sullo spazio mediterraneo per poterne decifrare le vicende che collegano il passato all'oggi e per poterne cogliere le ferite insieme con le potenzialità. Si tratta in particolare di cogliere il modo in cui le comunità cristiane e singole esistenze profetiche hanno saputo – anche recentemente – incarnare la fede cristiana in contesti talora di conflitto, di minoranza e di convivenza plurale con altre tradizioni religiose.

Tale ascolto dev'essere profondamente interno alle culture e ai popoli anche per un altro motivo. Il Mediterraneo è proprio il mare del meticciato – se noi non capiamo il meticciato, non capiremo mai il Mediterraneo – un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto all'incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione. Nondimeno vi è bisogno di narrazioni rinnovate e condivise che – a partire dall'ascolto delle radici e del presente – parlino al cuore delle persone, narrazioni in cui sia possibile riconoscersi in maniera costruttiva, pacifica e generatrice di speranza.

La realtà multiculturale e pluri-religiosa del nuovo Mediterraneo si forma con tali narrazioni, nel dialogo che nasce dall'ascolto delle persone e dei testi delle grandi religioni monoteiste, e soprattutto nell'ascolto dei giovani. Penso agli studenti delle nostre facoltà di teologia, a quelli delle università "laiche" o di altre ispirazioni religiose. «Quando la Chiesa – e, possiamo aggiungere, la teologia – abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia la arricchisce, perché "consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a cogliere sensibilità nuove e a porsi domande inedite" ». A cogliere sensibilità nuove: questa è la sfida.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Esort. ap. postsin. Christus vivit, 65.

L'approfondimento del kerygma si fa con l'esperienza del dialogo che nasce dall'ascolto e che genera comunione. Gesù stesso ha annunciato il regno di Dio dialogando con ogni tipo e categoria di persone del Giudaismo del suo tempo: con gli scribi, i farisei, i dottori della legge, i pubblicani, i dotti, i semplici, i peccatori. A una donna samaritana Egli rivelò, nell'ascolto e nel dialogo, il dono di Dio e la sua stessa identità: le aprì il mistero della sua comunione con il Padre e della sovrabbondante pienezza che da questa comunione scaturisce. Il suo divino ascolto del cuore umano apre questo cuore ad accogliere a sua volta la pienezza dell'Amore e la gioia della vita. Non si perde niente con il dialogare. Sempre si guadagna. Nel monologo tutti perdiamo, tutti.

# Una teologia interdisciplinare

Una teologia dell'accoglienza che, come metodo interpretativo della realtà, adotta il discernimento e il dialogo sincero necessita di teologi che sappiano lavorare insieme e in forma interdisciplinare, superando l'individualismo nel lavoro intellettuale. Abbiamo bisogno di teologi – uomini e donne, presbiteri, laici e religiosi – che, in un radicamento storico ed ecclesiale e, al tempo stesso, aperti alle inesauribili novità dello Spirito, sappiano sfuggire alle logiche autoreferenziali, competitive e, di fatto, accecanti che spesso esistono anche nelle nostre istituzioni accademiche e nascoste, tante volte, tra le scuole teologiche.

In questo cammino continuo di uscita da sé e di incontro con l'altro, è importante che i teologi siano uomini e donne di compassione – sottolineo questo: che siano uomini e donne di compassione –, toccati dalla vita oppressa di molti, dalle schiavitù di oggi, dalle piaghe sociali, dalle violenze, dalle guerre e dalle enormi ingiustizie subite da tanti poveri che vivono sulle sponde di questo "mare comune". Senza comunione e senza compassione, costantemente alimentate dalla preghiera – questo è importante: si può fare teologia soltanto "in ginocchio" –, la teologia non solo perde l'anima, ma perde l'intelligenza e la capacità di interpretare cristianamente la realtà. Senza compassione, attinta dal Cuore di Cristo, i teologi rischiano di essere inghiottiti nella condizione del privilegio di chi si colloca prudentemente fuori dal mondo e non condivide nulla di rischioso con la maggioranza dell'umanità. La teologia di laboratorio, la teologia pura e "distillata", distillata come l'acqua, l'acqua distillata, che non sa di niente.

Vorrei fare un esempio di come l'interdisciplinarità che interpreta la storia può essere un approfondimento del keryqma e, se animata dalla misericordia, può essere aperta alla trans-disciplinarità. Mi riferisco in particolare a tutti gli atteggiamenti aggressivi e guerreschi che hanno segnato il modo di abitare lo spazio mediterraneo di popoli che si dicevano cristiani. Qui vanno annoverati sia gli atteggiamenti e le prassi coloniali che tanto hanno plasmato l'immaginario e le politiche di tali popoli, sia le giustificazioni di ogni genere di guerre, sia tutte le persecuzioni compiute in nome di una religione o di una pretesa purezza razziale o dottrinale. Queste persecuzioni anche noi le abbiamo fatte. Ricordo, nella Chanson de Roland, dopo aver vinto la battaglia, i musulmani erano messi in fila, tutti, davanti alla vasca del battesimo, alla pila battesimale. C'era uno con la spada, lì. E li facevano scegliere: o ti battezzi o ciao! Te ne vai dall'altra parte. O il battesimo o la morte. Noi abbiamo fatto questo. Rispetto a questa complessa e dolorosa storia, il metodo del dialogo e dell'ascolto, guidato dal criterio evangelico della misericordia, può arricchire molto la conoscenza e la rilettura interdisciplinare, facendo emergere anche, per contrasto, le profezie di pace che lo Spirito non ha mai mancato di suscitare.

L'interdisciplinarità come criterio per il rinnovamento della teologia e degli studi ecclesiastici comporta l'impegno di rivisitare e reinterrogare continuamente la tradizione. Rivisitare la tradizione! E reinterrogare. Infatti, l'ascolto come teologi cristiani non avviene a partire dal nulla, ma da un patrimonio teologico che - proprio dentro lo spazio mediterraneo - affonda le radici nelle comunità del Nuovo Testamento, nella ricca riflessione dei Padri e in molteplici generazioni di pensatori e testimoni. È quella tradizione vivente giunta fino a noi che può contribuire a illuminare e decifrare molte questioni contemporanee. A patto però che sia riletta con una sincera volontà di purificazione della memoria, ossia sapendo discernere quanto è stato veicolo dell'intenzione originaria di Dio, rivelata nello Spirito di Gesù Cristo, e quanto invece è stato infedele a tale intenzione misericordiosa e salvifica. Non dimentichiamo che la tradizione è una radice che ci dà vita: ci trasmette la vita perché noi possiamo crescere e fiorire, fruttificare. Tante volte pensiamo alla tradizione come ad un museo. No! La settimana scorsa, o l'altra, ho letto una citazione di Gustav Mahler che diceva: "La tradizione è la garanzia del futuro, non la custode delle ceneri". È bello! Viviamo la tradizione come un albero che vive, cresce. Già nel secolo quinto Vincenzo di Lérins lo aveva capito bene: la crescita della fede, della tradizione, con questi tre criteri: annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. È la tradizione! Ma senza tradizione tu non puoi crescere! La tradizione per crescere, come la radice per l'albero.

## Una teologia in rete

La teologia dopo Veritatis gaudium è una teologia in rete e, nel contesto del Mediterraneo, in solidarietà con tutti i "naufraghi" della storia. Nel compito teologico che ci attende ricordiamo San Paolo e il cammino del cristianesimo delle origini che collega l'oriente con l'occidente. Qui, molto vicino a dove Paolo sbarcò, non si può non ricordare che i viaggi dell'Apostolo furono segnati da evidenti criticità, come nel naufragio al centro del Mediterraneo.<sup>5</sup> Naufragio che fa pensare a quello di Giona. Ma Paolo non fugge, e può anzi pensare che Roma sia la sua Ninive. Può pensare di correggere l'atteggiamento disfattista di Giona riscattando la sua fuga. Ora che il cristianesimo occidentale ha imparato da molti errori e criticità del passato, può ritornare alle sue fonti sperando di poter testimoniare la Buona Notizia ai popoli dell'oriente e dell'occidente, del nord e del sud. La teologia - tenendo la mente e il cuore fissi sul «Dio misericordioso e pietoso » 6 – può aiutare la Chiesa e la società civile a riprendere la strada in compagnia di tanti naufraghi, incoraggiando le popolazioni del Mediterraneo a rifiutare ogni tentazione di riconquista e di chiusura identitaria. Ambedue nascono, si alimentano e crescono dalla paura. La teologia non si può fare in un ambiente di paura.

Il lavoro delle facoltà teologiche e delle università ecclesiastiche contribuisce all'edificazione di una società giusta e fraterna, in cui la cura del creato e la costruzione della pace sono il risultato della collaborazione tra istituzioni civili, ecclesiali e interreligiose. Si tratta prima di tutto di un lavoro nella "rete evangelica", cioè in comunione con lo Spirito di Gesù che è Spirito di pace, Spirito di amore all'opera nella creazione e nel cuore degli uomini e delle donne di buona volontà di ogni razza, cultura e religione. Come il linguaggio usato da Gesù per parlare del Regno di Dio, così, analogamente, l'interdisciplinarità e il fare rete vogliono favorire il

 $<sup>^5</sup>$  At 27, 9ss.

<sup>6</sup> Cfr Gn 4, 2.

discernimento della presenza dello Spirito del Risorto nella realtà. A partire dalla comprensione della Parola di Dio nel suo contesto mediterraneo originario è possibile discernere i segni dei tempi in contesti nuovi.

La teologia dopo «Veritatis gaudium» nel contesto del Mediterraneo

Ho sottolineato tanto Veritatis gaudium. Vorrei ringraziare pubblicamente qui, perché è presente, mons. Zani, che è stato uno degli artefici di questo documento. Grazie! Qual è dunque il compito della teologia dopo Veritatis qaudium nel contesto del Mediterraneo? Al dunque, qual è il compito? Essa deve sintonizzarsi con lo Spirito di Gesù Risorto, con la sua libertà di andare per il mondo e di raggiungere le periferie, anche quelle del pensiero. Ai teologi spetta il compito di favorire sempre nuovamente l'incontro delle culture con le fonti della Rivelazione e della Tradizione. Le antiche architetture del pensiero, le grandi sintesi teologiche del passato sono miniere di sapienza teologica, ma esse non si possono applicare meccanicamente alle questioni attuali. Si tratta di farne tesoro per cercare nuove vie. Grazie a Dio, le fonti prime della teologia, cioè la Parola di Dio e lo Spirito Santo, sono inesauribili e sempre feconde; perciò si può e si deve lavorare nella direzione di una "Pentecoste teologica", che permetta alle donne e agli uomini del nostro tempo di ascoltare "nella propria lingua" una riflessione cristiana che risponda alla loro ricerca di senso e di vita piena. Perché ciò avvenga sono indispensabili alcuni presupposti.

Innanzitutto, occorre partire dal Vangelo della misericordia, cioè dall'annuncio fatto da Gesù stesso e dai contesti originari dell'evangelizzazione. La teologia nasce in mezzo agli esseri umani concreti, incontrati con lo sguardo e il cuore di Dio, che va in cerca di loro con amore misericordioso. Anche fare teologia è un atto di misericordia. Vorrei ripetere qui, da questa città dove non ci sono solo episodi di violenza, ma che conserva tante tradizioni e tanti esempi di santità – oltre a un capolavoro di Caravaggio sulle opere di misericordia e la testimonianza del santo medico Giuseppe Moscati – vorrei ripetere quanto ho scritto alla Facoltà di Teologia dell'Università Cattolica Argentina: «Anche i buoni teologi, come i buoni pastori, odorano di popolo e di strada e, con la loro riflessione, versano olio e vino sulle ferite degli uomini. La teologia sia espressione di una Chiesa che è "ospedale da campo", che vive la sua missione di salvezza e di guarigione nel mondo! La misericordia non è solo un atteggiamento pastorale, ma è la

sostanza stessa del Vangelo di Gesù. Vi incoraggio a studiare come, nelle varie discipline – la dogmatica, la morale, la spiritualità, il diritto e così via – possa riflettersi la centralità della misericordia. Senza misericordia, la nostra teologia, il nostro diritto, la nostra pastorale, corrono il rischio di franare nella meschinità burocratica o nella ideologia, che di sua natura vuole addomesticare il mistero». La teologia, per la via della misericordia, si difende dall'addomesticare il mistero.

In secondo luogo, è necessaria una seria assunzione della storia in seno alla teologia, come spazio aperto all'incontro con il Signore. «La capacità di intravvedere la presenza di Cristo e il cammino della Chiesa nella storia ci rendono umili, e ci tolgono dalla tentazione di rifugiarci nel passato per evitare il presente. E questa è stata l'esperienza di tanti studiosi, che hanno incominciato, non dico atei, ma un po' agnostici, e hanno trovato Cristo. Perché la storia non si poteva capire senza questa forza».

È necessaria la libertà teologica. Senza la possibilità di sperimentare strade nuove non si crea nulla di nuovo, e non si lascia spazio alla novità dello Spirito del Risorto: «A quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può sembrare un'imperfetta dispersione. Ma la realtà è che tale varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell'inesauribile ricchezza del Vangelo». Questo significa anche una adeguata revisione della ratio studiorum. Sulla libertà di riflessione teologica io farei una distinzione. Fra gli studiosi, bisogna andare avanti con libertà; poi, in ultima istanza, sarà il magistero a dire qualcosa, ma non si può fare una teologia senza questa libertà. Ma nella predicazione al Popolo di Dio, per favore, non ferire la fede del Popolo di Dio con questioni disputate! Le questioni disputate restino soltanto fra i teologi. È il vostro compito. Ma al Popolo di Dio bisogna dare la sostanza che alimenti la fede e che non la relativizzi.

Infine, è indispensabile dotarsi di *strutture leggere e flessibili*, che manifestino la priorità data all'accoglienza e al dialogo, al lavoro intere trans-disciplinare e in rete. Gli statuti, l'organizzazione interna, il metodo

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lettera al Gran Cancelliere della "Pontificia Universidad Católica Argentina" nel centenario della Facoltà di Teologia, 3 marzo 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Discorso ai partecipanti al convegno dell'Associazione dei professori di Storia della Chiesa, 12 gennaio 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 40.

di insegnamento, l'ordinamento degli studi dovrebbero riflettere la fisionomia della Chiesa "in uscita". Tutto deve essere orientato negli orari e nei modi a favorire il più possibile la partecipazione di coloro che desiderano studiare teologia: oltre ai seminaristi e ai religiosi, anche i laici e le donne sia laiche che religiose. In particolare, il contributo che le donne stanno dando e possono dare alla teologia è indispensabile e la loro partecipazione va quindi sostenuta, come fate in questa Facoltà, dove c'è buona partecipazione di donne come docenti e come studenti.

Questo posto bellissimo, sede della Facoltà teologica dedicata a San Luigi, di cui oggi ricorre la festa, sia simbolo di una bellezza da condividere, aperta a tutti. Sogno Facoltà teologiche dove si viva la convivialità delle differenze, dove si pratichi una teologia del dialogo e dell'accoglienza; dove si sperimenti il modello del poliedro del sapere teologico in luogo di una sfera statica e disincarnata. Dove la ricerca teologica sia in grado di promuovere un impegnativo ma avvincente processo di inculturazione.

#### Conclusione

I criteri del Proemio della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium sono criteri evangelici. Il kerigma, il dialogo, il discernere, la collaborazione, la rete – io aggiungerei anche la parresia, che è stata citata come criterio, che è la capacità di essere al limite, insieme all'hypomoné, al tollerare, essere nel limite per andare avanti – sono elementi e criteri che traducono il modo con cui il Vangelo è stato vissuto e annunciato da Gesù e con cui può essere anche oggi trasmesso dai suoi discepoli.

La teologia dopo *Veritatis gaudium* è una teologia kerygmatica, una teologia del discernimento, della misericordia e dell'accoglienza, che si pone in dialogo con la società, le culture e le religioni per la costruzione della convivenza pacifica di persone e popoli. Il Mediterraneo è matrice storica, geografica e culturale dell'accoglienza kerygmatica praticata con il dialogo e con la misericordia. Di questa ricerca teologica Napoli è esempio e laboratorio speciale. Buon lavoro!

# VIII

# Ad participes Fori Internationalis Iuvenum.\*

## Queridos jóvenes:

estoy muy contento de encontrarlos al finalizar el XI Fórum Internacional de los Jóvenes, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia
y la Vida, con el objetivo de promover la implementación del Sínodo 2018
sobre Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Felicito al Cardenal
Farrell y a todos sus colaboradores por esta iniciativa, que reconoce en
ustedes, jóvenes, los primeros protagonistas de la conversión pastoral tanto
deseada por los padres sinodales. Esta palabra "protagonista" no es un
gesto de diplomacia y buena voluntad, o son protagonistas o no son nada;
o van delante del tren o terminarán siendo vagón de cola, arrastrados por
la marea. Protagonistas. Ustedes son jóvenes y jóvenes en acción en una
Iglesia sinodal, y por eso han meditado y reflexionado en los últimos días.

Agradezco al cardenal Farrell sus palabras, a vos la lectura de la proclamación final y al cardenal Baldisseri, que fue el que llevó el Sínodo adelante, su presencia. Gracias.

El Documento final de la última Asamblea sinodal ve «el episodio de los discípulos de Emaús¹ como un texto paradigmático, o sea, modélico, para comprender la misión eclesial en relación a las jóvenes generaciones».² Cuando los dos discípulos estaban sentados a la mesa con Jesús, él «tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron».³ No es casualidad que hayan podido celebrar la solemnidad del *Corpus Christi* precisamente los días en que estaban reunidos en este encuentro. ¿No será que el Señor quiera abrir una vez más sus corazones y hablarles mediante este pasaje del Evangelio?

La experiencia que vivieron los discípulos de Emaús los empujó de modo irresistible a ponerse de nuevo en camino, a pesar de haber recorrido once kilómetros. Está oscureciendo, pero ya no tienen miedo de caminar de noche, pues es Cristo quien ilumina su vida. También nosotros, un día,

<sup>\*</sup> Die 22 Iunii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Lc 24, 13-35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lc 24, 30s.

encontramos al Señor en el camino de nuestra vida. Como los discípulos de Emaús, fuimos llamados para llevar la luz de Cristo en la noche del mundo. Ustedes, queridos jóvenes, están llamados a ser la luz en la obscuridad de la noche de tantos compañeros que aún no conocen la alegría de la vida nueva en Jesús.

Cleofás y el otro discípulo, después de haber encontrado a Jesús, sintieron la necesidad vital de estar con su comunidad. No hay verdadera alegría si no la compartimos con los demás. «¡Qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos!».4 Me imagino que están contentos de haber participado en este Fórum. Y ahora que llega el momento de despedirse, quizás sientan cierta nostalgia... Y Roma estará más tranquila. Es normal que suceda así. Forma parte de la experiencia humana. Tampoco los discípulos de Emaús querían que su "huésped misterioso" se fuera... «Quédate con nosotros», decían, intentando convencerlo de que se quedara con ellos. En otros episodios del Evangelio también aflora este mismo sentimiento. Recordemos, por ejemplo, la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan querían hacer tiendas, carpas, y quedarse en el monte. O cuando María Magdalena se encontró con el Resucitado y quería retenerlo. Pero «su Cuerpo resucitado no es un tesoro para retener, sino un Misterio para compartir. A Jesús lo encontramos, sobre todo, en la comunidad y por los caminos del mundo. Cuanto más lo llevemos a los demás, más lo sentiremos presente en nuestras vidas. Y estoy seguro de que ustedes lo harán cuando vuelvan a sus lugares de origen. El texto de Emaús dice que Jesús encendió un fuego en los corazones de los discípulos. 6 Como saben, el fuego, para que no se apague, tiene que expandirse, sino se convierte en cenizas, tiene que propagarse. Por ello, jalimenten y propaguen el fuego de Cristo que tienen en ustedes!

Queridos jóvenes, les repito una vez más: ¡Ustedes son el hoy de Dios, el hoy de la Iglesia! No sólo el futuro, no, el hoy. O la juegan hoy o perdieron el partido. Hoy. La Iglesia los necesita para ser plenamente ella misma. Como Iglesia, ustedes son el Cuerpo del Señor Resucitado presente en el mundo. Quiero que recuerden siempre que ustedes son miembros de un único cuerpo, de esta comunidad. Están unidos el uno al otro y solos no sobrevivirían. Se

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sal 133, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Documento Final del Sínodo, 115.

 $<sup>^6\,</sup>$  Cf. Lc 24, 32.

necesitan mutuamente para marcar, de verdad, la diferencia en un mundo cada vez más tentado por las divisiones. Piensen esto: En el mundo cada vez más son las divisiones; y las divisiones traen guerras, traen enemistad. Y ustedes tienen que ser el mensaje de la unidad. Que vale la pena andar por este camino. Solo caminando juntos seremos de verdad fuertes. ¡Con Cristo, Pan de Vida que nos da fuerza para el camino, llevemos la luz de su fuego a las noches de este mundo!

Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles un anuncio importante. Como ustedes saben, el camino de preparación al Sínodo de 2018 coincidió en gran parte con el itinerario de la JMJ de Panamá, que tuvo lugar solo 3 meses después. En mi mensaje a los jóvenes de 2017 expresé la esperanza de que hubiera una gran armonía entre estos dos caminos <sup>7</sup>; Pues bien!, la próxima edición internacional de la JMJ será en Lisboa en 2022. Y hay una portuguesa entusiasta allí... Para esta etapa de peregrinación intercontinental de los jóvenes elegí como tema: "María se levantó y partió sin demora". 8 Y para los dos años precedentes los invito a meditar sobre los versículos: ¿Joven, a ti te digo, levántate! 9 y ¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto! 10 Con esto, deseo también esta vez que haya sintonía entre el itinerario hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y el camino post-sinodal. No ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse y a seguir los caminos que Él preparó para ustedes. Como María, y junto a ella, sean cada día portadores de su alegría y de su amor. Dice que María se levantó sin demora y apurada fue a ver a su prima. Siempre dispuestos, siempre apurados, pero no ansiosos, no ansiosos. Les pido que recen por mí y ahora les doy la bendición. Todos juntos, cada uno en su lengua, pero todos juntos, recemos el Ave María: Dios te salve María...

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. también Documento Preparatorio, III, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lc 1, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cf. Lc 7,14; Christus vivit, 20.

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  Cf. Hch 26, 16.

## IX

Ad participes Occursus Cappellanorum et Voluntariorum Apostolatus maris «Stella Maris ».\*

Cari sorelle e fratelli,

vi accolgo con piacere e ringrazio il Cardinale Turkson per le sue parole di introduzione e per avermi presentato voi, direttori nazionali, cappellani e volontari di *Stella Maris* – Apostolato del Mare, in occasione dell'incontro tenutosi qui a Roma nei giorni scorsi. A tutti do il mio benvenuto e confido che il vostro raduno sia stato proficuo.

Il vostro incontro ha riunito cappellani e volontari che operano nei porti europei al servizio dei marittimi e dei pescatori, che con il loro duro lavoro ci portano prodotti di cui abbiamo quotidianamente bisogno. L'apostolato di *Stella Maris* è attivo in oltre 300 porti in tutto il mondo, per offrire assistenza spirituale e materiale a tanti marittimi, pescatori e alle loro famiglie sparse ovunque.

Con oltre il novanta per cento del commercio mondiale trasportato da navi di tutti tipi, la dipendenza della nostra società dall'industria marittima è indiscutibile. Senza i marittimi, l'economia globale si fermerebbe; e senza i pescatori molte parti del mondo soffrirebbero la fame. Vorrei far giungere la mia stima e il mio incoraggiamento ai marittimi e pescatori che voi incontrate, molti dei quali lavorano, per lunghi periodi, a migliaia di chilometri di distanza dal loro Paese e dalle loro famiglie.

La vita da marittimo o da pescatore è segnata non solo dall'isolamento e dalla lontananza. A volte è anche ferita da esperienze vergognose di abusi e ingiustizie; dalle insidie dei trafficanti di persone umane; dai ricatti del lavoro forzato. Altre volte non ricevono il salario loro dovuto o vengono abbandonati in porti lontani. Oltre ai pericoli della natura – tempeste e uragani –, devono affrontare quelli degli uomini, quali la pirateria o gli attacchi terroristici. Solcano gli oceani e i mari del mondo, approdando in porti dove non sempre sono ben accolti.

Come cappellani e volontari di *Stella Maris*, vi è stata affidata la missione di essere presenti per portare la Buona Novella del Signore, nel composito

<sup>\*</sup> Die 27 Iunii 2019.

e multiforme mondo marittimo. Le vostre visite giornaliere alle navi vi permettono di incontrare la gente del mare nella loro realtà concreta, a volte serena, a volte inquieta, a volte angosciante. Allora, con compassione e discrezione, date loro la possibilità di aprire il cuore, e questa è la prima cosa, molto preziosa, soprattutto per persone che hanno ben poche occasioni di farlo. Il vostro servizio ai marinai e ai pescatori è anzitutto quello di ascoltarli, ascoltare le loro preoccupazioni materiali e spirituali. «L'ascolto ci aiuta a individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori».

L'ascolto poi porta all'azione. Incoraggio quindi voi e tutti i cappellani e volontari di *Stella Maris* a raddoppiare gli sforzi per affrontare questioni che sono troppo spesso il risultato dell'avidità umana. Penso alla tratta di esseri umani, al lavoro forzato e alla violazione di diritti umani e del lavoro di tanti uomini e donne che vivono e lavorano nei mari. Col vostro servizio potete contribuire a ridare a queste persone il senso della loro dignità.

Anche grazie a voi le persone più vulnerabili possono ritrovare la speranza di un futuro migliore. Il vostro impegno può aiutarle a non arrendersi di fronte a una vita precaria e a volte segnata dallo sfruttamento. La vostra presenza nei porti, piccoli e grandi, già di per sé dovrebbe essere un richiamo alla paternità di Dio e al fatto che davanti a Lui siamo tutti figli e fratelli; un richiamo al valore primario della persona umana prima e al di sopra di ogni interesse; e uno stimolo a tutti, a partire dai più poveri, a impegnarsi per la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali. Ricordiamoci che «uomini resi nuovi dall'amore di Dio sono in grado di cambiare le regole e la qualità delle relazioni e anche le strutture sociali: sono persone capaci di portare pace dove ci sono conflitti, di costruire e coltivare rapporti fraterni dove c'è odio, di cercare la giustizia dove domina lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Solo l'amore è capace di trasformare in modo radicale i rapporti che gli esseri umani intrattengono tra loro».<sup>2</sup>

Cari fratelli e sorelle, vi esorto a continuare con dedizione e perseveranza nel vostro apostolato, seguendo i buoni esempi di tanti che vi hanno preceduto. Infatti vi avviate a celebrare – l'anno prossimo – il centenario di *Stella Maris*, col 25° Congresso Mondiale a Glasgow, in Scozia, dove

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 4.

questa missione della Chiesa è nata nei cuori e nelle azioni di alcuni laici. Il centenario sarà occasione per fare memoria, per discernere il presente e per tracciare il futuro. Il Papa Pio XI volle che l'apostolato *Stella Maris* estendesse la sua missione agli oceani e alle rive di tutti i continenti. Lo Spirito Santo, per intercessione di Maria Stella del Mare, rinnovi questo servizio pastorale secondo le esigenze del nostro tempo.

E prima di finire vorrei dire una parola riguardante la pace dei cuori. Tanti marinai si accosteranno o arriveranno dai cappellani, dai sacerdoti, con problemi di coscienza che li fanno soffrire tanto, e che mai hanno avuto la possibilità di tirare fuori, in quelle circostanze, lontano da casa, lontano dalla patria, e in quelle situazioni che abbiamo descritto. Forse un dialogo con il cappellano apre orizzonti di speranza. Io vorrei dirvi: siate misericordiosi, siate misericordiosi. E per favorire questa misericordia, io concedo a tutti i cappellani dei marinai le stesse facoltà che ho dato ai Missionari della Misericordia. Così, potrete aiutare a fare pace in tanti cuori.

Vi imparto di cuore la benedizione apostolica e vi prego di portarla alle persone che incontrate. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

# X

# Ad participes XLI Sessionis Conferentiae Coetus Nationum Unitarum pro Alimonia et Agricultura (FAO).\*

Saludo al Presidente, el señor Enzo Benech, a los honorables delegados de las diversas naciones y entidades, y a todos los presentes en esta cuadragésima primera sesión de la Conferencia de la FAO. De manera particular, quisiera dirigir mi saludo y mi reconocimiento al Director General, profesor José Graziano da Silva, que dentro de pocas semanas terminará su servicio al frente de esta Organización. Gracias de corazón por su trabajo. Y expreso mi felicitación por la elección del Director General de la FAO, Su Excelencia el señor Qu Dongyu. Espero que con la ayuda de todos podamos seguir trabajando conjuntamente para profundizar e incrementar, con responsabilidad y determinación, los esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos 1 y 2 de la Agenda 2030 y así erradicar con mayor rapidez y con fuerza los complejos, graves e inaceptables flagelos del hambre y de la inseguridad alimentaria.

El objetivo "Hambre Cero" en el mundo es todavía un gran desafío, aun cuando se debe reconocer que en los últimos decenios se ha visto un gran avance. Para combatir la falta de alimento y de acceso al agua potable, es necesario actuar sobre las causas que las provocan. En el origen de este drama se halla sobre todo la falta de compasión, el desinterés de muchos y una escasa voluntad social y política a la hora de responder a las obligaciones internacionales.

La falta de alimento y de agua no es un asunto interno y exclusivo de los países más pobres y frágiles, sino que concierne a cada uno de nosotros, porque todos con nuestra actitud participamos de una u otra forma favoreciendo o frenando el sufrimiento de muchos hermanos nuestros. Todos estamos llamados a escuchar el grito desesperado de nuestros hermanos y a poner los medios para que puedan vivir, viendo respetados sus derechos más básicos.

Uno de los medios que está a nuestro alcance es la reducción del derroche de alimentos y de agua; para ello la educación y la sensibilización

<sup>\*</sup> Die 27 Iunii 2019.

<sup>1</sup> Cf. Discurso a los miembros de la Federación Europea de Bancos de Alimentos, 18 mayo 2019.

social es una inversión tanto a corto como a largo plazo; pues las nuevas generaciones pasarán este testigo a las futuras, sabiendo que este drama social no puede ser tolerado por más tiempo.<sup>2</sup>

Es evidente la conexión entre fragilidad ambiental, la inseguridad alimentaria y los movimientos migratorios. El aumento del número de refugiados en el mundo durante los últimos años —es impresionante la última estadística de las Naciones Unidas— nos ha demostrado que el problema de un país es el problema de toda la familia humana. Para ello se necesita promover un desarrollo agrícola en las regiones más vulnerables, fortaleciendo la resiliencia y la sostenibilidad del territorio. Y esto solo se logrará, por una parte, invirtiendo y desarrollando tecnologías, y por otra, ideando políticas innovadoras y solidarias para el desarrollo.

La FAO, como también otras organizaciones internacionales, son actores idóneos para coordinar medidas perentorias e incisivas que aseguren a todos, particularmente a los más pobres, el acceso a los bienes básicos. Estas entidades multilaterales deben estar acompañadas por el compromiso de los gobiernos, las empresas, el mundo académico, las instituciones de la sociedad civil y las personas individuales. El esfuerzo conjunto de todos logrará hacer realidad las metas y compromisos asumidos a través de programas y políticas que ayuden a la población local a adquirir responsabilidades con su propio país, con sus comunidades y, por último, con sus propias vidas.

Quiero concluir reafirmando el compromiso de la Santa Sede a cooperar con la FAO, apoyando el esfuerzo internacional hacia la eliminación del hambre en el mundo y garantizando un futuro mejor para nuestro planeta y para la humanidad entera. Que Dios los bendiga en sus trabajos, en sus desvelos en favor de un auténtico progreso de nuestra gran familia humana. Muchas gracias.

 $<sup>^{2}\,</sup>$  Cf. Carta enc.  $Laudato\,si$  ', 50.

# XI

# Ad Delegationem Patriarchatus Oecumenici Constantinopolitani.\*

Cari fratelli in Cristo,

vi do il benvenuto, lieto di accogliervi, quali distinti membri della Delegazione del Patriarcato Ecumenico che il mio amato Fratello Bartolomeo I e il Santo Sinodo hanno inviato in occasione della festa degli Apostoli Pietro e Paolo. La vostra presenza manifesta i saldi legami esistenti tra le Chiese di Roma e di Costantinopoli e il comune impegno a camminare verso quella pienezza di comunione a cui aneliamo, in obbedienza alla ferma volontà di Gesù. La festa dei Santi Pietro e Paolo, che ricorre nello stesso giorno nei calendari liturgici d'Oriente e d'Occidente, ci invita a rinnovare la carità che genera unità.

Ci richiama, al tempo stesso, al coraggio apostolico dell'annuncio. Ciò significa anche impegnarsi a rispondere alle nuove sfide del nostro tempo. Pure questa è fedeltà al Vangelo. Mi piace ricordare, a proposito dell'attenzione al contesto odierno, l'impegno del Patriarca Ecumenico per la salvaguardia del creato, che è stato per me fonte di ispirazione. Di fronte alla preoccupante crisi ecologica che stiamo attraversando, promuovere la cura della casa comune per i credenti non è solo un'urgenza non più rimandabile, come per tutti, ma un modo concreto di servire il prossimo, nello spirito del Vangelo. Similmente, ritengo un bel segno la collaborazione tra Chiesa Cattolica e Patriarcato Ecumenico su altre questioni attuali, come la lotta contro le forme moderne di schiavitù, l'accoglienza e l'integrazione di migranti, profughi e rifugiati e la promozione della pace a vari livelli.

Lo scorso mese, durante i miei viaggi pastorali in Bulgaria e Romania, ho avuto la gioia di incontrare i Patriarchi Neofit e Daniel e i loro Sinodi e di ammirare la fede e la saggezza di quei Pastori. In tali occasioni, come nei diversi incontri con il Fratello Bartolomeo e con altri Capi di Chiese, ho avuto modo di apprezzare la ricchezza spirituale presente nell'ortodossia. Voglio confidarvi che sono ripartito da quei Paesi con un accresciuto desiderio di comunione. Sono sempre più convinto che il ristabilimento

<sup>\*</sup> Die 28 Iunii 2019.

 $<sup>^{1}</sup>$  Cfr Gv 17, 21.

della piena unità tra cattolici e ortodossi passi attraverso il rispetto delle specifiche identità e l'armoniosa convivenza nelle legittime diversità. Lo Spirito Santo, d'altronde, è colui che suscita con creatività la molteplicità dei doni e che armonizza, riconduce all'unità, un'unità autentica perché non è uniformità, ma sinfonia di più voci nella carità. Come vescovo di Roma desidero ribadire che per noi cattolici il fine del dialogo è la piena comunione nelle legittime diversità, non l'appiattimento omologante né tanto meno l'assorbimento.

Per questo mi sembra prezioso, nei nostri incontri, condividere le nostre radici, riscoprire il bene che il Signore ha seminato e fatto crescere nell'altro e farcene reciprocamente dono, imparare a vicenda, aiutarci a non avere paura del dialogo e della collaborazione concreta. Lo scandalo delle divisioni non ancora pienamente rimarginate potrà essere rimosso solo con la grazia di Dio mentre camminiamo insieme, accompagnando con la preghiera i passi altrui, annunciando il Vangelo nella concordia, adoperandoci al servizio dei bisognosi, dialogando nella verità, senza lasciarci condizionare da pregiudizi del passato. Così, in quella trasparenza sincera che il Signore ama, ci ritroveremo e sapremo apprezzare maggiormente le nostre identità. Cresceremo nella conoscenza e nell'affetto reciproco. Sperimenteremo che, al di là delle differenze, è davvero molto di più quello che ci unisce e che ci spinge ad andare avanti insieme.

Eminenza, cari fratelli, vi ringrazio per la vostra visita e per la vicinanza che avete voluto esprimermi. Vi prego di trasmettere il mio saluto fraterno e cordiale a Sua Santità Bartolomeo I e ai membri del Santo Sinodo. E vi chiedo anche, per favore, di riservarmi un posto nella vostra preghiera. Dio, onnipotente e misericordioso, per l'intercessione dei Santi Apostoli Pietro, Paolo e Andrea, fratello di Pietro, benedica e sostenga il nostro impegno nel cammino verso la piena comunione. Grazie.

# XII

Ad Delegationes Retis Mundialis Precis ad mentem Papae (Apostolatus Precis) occasione CLXXV anniversarii.\*

Cari fratelli e sorelle,

grazie per questa visita! Colgo questa occasione per rinnovarvi la mia gratitudine per il vostro impegno di preghiera e di apostolato in favore della missione della Chiesa. Vi ringrazio anche per le testimonianze, che io avevo letto, altrimenti quella in cinese non l'avrei capita! E per questo risponderò più o meno o continuerò la riflessione di tutti voi. Il vostro è un servizio quanto mai necessario, che sottolinea il primato di Dio nella vita delle persone, favorendo la comunione nella Chiesa.

- 1. Padre Matthew, che opera a Taiwan, ci ha offerto interessanti informazioni circa la versione di Click to pray in cinese. È bello sapere che i cinesi, al di là delle difficoltà di diversa natura, si possono sentire realmente uniti nella preghiera, trovando in essa un valido sostegno nella conoscenza e nella testimonianza del Vangelo. La preghiera suscita sempre sentimenti di fraternità, abbatte le barriere, supera i confini, crea ponti invisibili ma reali ed efficaci, apre orizzonti di speranza.
- 2. Marie Dominique ci ha raccontato la missione dell'Apostolato della Preghiera in Francia, dove questa realtà è sorta 175 anni fa. Dalla sua testimonianza abbiamo capito che le intenzioni di preghiera rendono concreta la missione di Gesù nel mondo. La Chiesa, attraverso la sua rete di preghiera e le intenzioni che affida ogni mese, parla al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo. Tutti noi, pastori, consacrati e fedeli laici, siamo chiamati a calarci nella storia concreta delle persone che ci stanno accanto soprattutto pregando per loro, assumendo nella preghiera le loro gioie e le loro sofferenze. Risponderemo così all'appello di Gesù che ci chiede di aprire il nostro cuore ai fratelli, specialmente a quanti sono provati nel corpo e nello spirito. È importante parlare dei fratelli ma ci sono due vie per parlare dei fratelli o benedire i fratelli cioè parlare bene dei fratelli o chiacchierare, sparlare di loro. Chiacchierare in questo senso è una cosa brutta, non è di Gesù.

<sup>\*</sup> Die 28 Iunii 2019.

Gesù mai chiacchierava. Invece parlare, sì. E la preghiera è parlare a Gesù dei fratelli, dire: "Signore, per questo problema, per questa difficoltà, per questa situazione...". E questo è un cammino di unione, di comunità. Invece sparlare degli altri è un cammino di distruzione.

- 3. È bene, in questo giorno della solennità del Sacro Cuore di Gesù, ricordare il fondamento della nostra missione, come ha fatto Bettina (Argentina). Si tratta di una missione di compassione per il mondo, potremmo dire un "cammino del cuore", cioè un itinerario orante che trasforma la vita delle persone. Il Cuore di Cristo è talmente grande che desidera accoglierci tutti nella rivoluzione della tenerezza. La vicinanza al Cuore del Signore sollecita il nostro cuore ad avvicinarsi con amore al fratello, e aiuta a entrare in questa compassione per il mondo. Siamo chiamati ad essere testimoni e messaggeri della misericordia di Dio, per offrire al mondo una prospettiva di luce dove sono le tenebre, di speranza dove regna la disperazione, di salvezza dove abbonda il peccato. Entrare in preghiera è entrare con il mio cuore nel cuore di Gesù, fare una strada dentro il cuore di Gesù, quello che Gesù sente, i sentimenti di compassione di Gesù e anche fare un viaggio dentro il mio cuore per cambiare il mio cuore in questo rapporto con il cuore di Gesù.
- 4. La testimonianza di Suor Selam (Etiopia) con i giovani del Movimento Eucaristico Giovanile aiuta a contemplare l'azione dello Spirito Santo in quella terra. È importante aiutare le nuove generazioni a crescere nell'amicizia con Gesù attraverso l'incontro intimo con Lui nella preghiera, nell'ascolto della sua Parola, accostandosi all'Eucaristia per essere dono di amore al prossimo. La preghiera personale o comunitaria ci stimola a spenderci nell'evangelizzazione e ci spinge a cercare il bene degli altri. Dobbiamo offrire ai giovani occasioni di interiorità, momenti di spiritualità, scuole della Parola, affinché possano essere entusiasti missionari nei diversi ambienti. Così scopriranno che pregare non li separa dalla vita reale, ma li aiuta a interpretare alla luce di Dio gli avvenimenti esistenziali. Insegnare a pregare ai bambini. A me fa dolore quando vedo tanti bambini che neppure sanno farsi il segno della croce. Dico: "Fai il segno della croce" e fanno così [un gesto confuso]... Non sanno. Insegnare a pregare ai bambini. Perché loro arrivano subito al cuore di Gesù, subito. Gesù li vuole. E ai giovani, insegnare che la preghiera è un grande cammino per andare avanti nella vita. Grazie, Suora, per quello che Lei fa. Grazie.

- 5. Mi ha fatto piacere sentire l'entusiasmo di Diego (Guatemala) nel favorire l'incontro tra nonni e nipoti nella preghiera per la pace nel mondo e per le grandi sfide dell'umanità di oggi. Nella Rete di preghiera del Papa si incontrano diverse generazioni; è bello pensare come i nonni possono essere di esempio ai giovani, indicando loro a percorrere la strada della preghiera. La saggezza degli anziani, la loro esperienza e capacità di "ragionare" con il cuore. Qualcuno potrebbe dire: "Ma, padre, si ragiona con la testa!". No, non è vero: si ragiona con la testa e con il cuore, è una capacità che noi dobbiamo sviluppare. Capacità di ragionare con il cuore. E queste esperienze degli anziani costituiscono un prezioso insegnamento per imparare una feconda metodologia nella preghiera di intercessione. E questa è una grande preghiera, quella di intercessione: "Signore, ti chiedo per questo, ti chiedo per quell'altro...". E intercedere è quello che fa Gesù in cielo, perché la Bibbia ci dice che Gesù è davanti al Padre e intercede per noi, è il nostro intercessore, e noi dobbiamo imitare Gesù, essere intercessori. Nel corso della storia, i più grandi uomini e donne di Dio sono stati intercessori come Gesù. Intercedere.
- 6. Grazie infine alla testimonianza di padre Antonio (Portogallo). Lui ci ha detto come l'Apostolato della Preghiera, entrando nel mondo digitale, avvicina anziani e giovani, aiutandoli a dare nuova vitalità al tradizionale apostolato della preghiera. È necessario che la missione della Chiesa si adegui ai tempi e utilizzi gli strumenti moderni che la tecnica mette a disposizione. Si tratta di entrare negli areopaghi moderni per annunciare la misericordia e la bontà di Dio. Occorre prestare attenzione, però, a servirsi di questi mezzi, specialmente della rete di Internet, senza diventare servi dei mezzi. Bisogna evitare di diventare ostaggi di una rete che prende noi, invece di "pescare pesci", cioè attirare anime per portarle al Signore.

Rinnovo a ciascuno di voi il mio grazie sincero per la vostra preziosa attività, che sgorga da un cuore veramente attento agli altri. L'Apostolato della Preghiera, la sua Rete mondiale di preghiera del Papa e in comunione con lui, ricorda che il cuore della missione della Chiesa è la preghiera. State attenti: il cuore della missione della Chiesa è la preghiera. Possiamo fare tante cose, ma senza preghiera la cosa non va. Il cuore è la preghiera. Vi incoraggio a proseguire con gioia nella consapevolezza dell'importanza e della necessità del vostro lavoro. Voi aiutate le persone ad avere uno sguardo spirituale, uno sguardo di fede sulla realtà che li circonda, per

riconoscere quello che Dio stesso opera in loro; è un grande sguardo di speranza! Grazie tante!

Vorrei anche ringraziare la Compagnia di Gesù. Si pensa che i Gesuiti sono gli intellettuali, coloro che pensano... Ma sono stati i Gesuiti a creare questa rete di preghiera. I Gesuiti sono uomini che pregano, e questo è grande. E poi, in modo speciale, vorrei ringraziare la dedizione e la creatività di padre Fornos: grazie, fratello!

Adesso faremo un momento di preghiera tutti insieme, per significare l'importanza di questo e per intercedere tutti insieme rivolti a Gesù. Prima di tutto lo faremo in silenzio, tutti, ognuno prega col cuore.

[preghiera in silenzio]

[preghiera della Rete Mondiale di Preghiera]

E adesso preghiamo per le intenzioni che sono state proposte da me a tutta la Chiesa per il mese di luglio:

Preghiamo per i sacerdoti, perché con la sobrietà e l'umiltà della loro vita si impegnino in una attiva solidarietà, soprattutto verso i poveri. Tutti insieme diciamo: "Preghiamo". E in silenzio facciamo la preghiera...

Preghiamo perché tutti quelli che amministrano la giustizia operino con integrità, e perché l'ingiustizia, che attraversa il mondo, non abbia l'ultima parola. Preghiamo.

[Padre Nostro e benedizione]

# XIII

Ad Archiepiscopum Maiorem, Metropolitas necnon ad Synodum Permanentem Ecclesiae Graeco-Catholicae Ucrainae.\*

Beatitudine, Caro Fratello Arcivescovo Maggiore, Eminenze, Eccellenze, cari Fratelli!

È stato mio desiderio invitarvi qui a Roma per una condivisione fraterna, anche con i Superiori dei Dicasteri competenti della Curia Romana. Vi ringrazio per aver accolto l'invito, è bello vedervi. L'Ucraina vive da tempo una situazione difficile e delicata, da oltre cinque anni ferita da un conflitto che molti chiamano "ibrido", composto com'è da azioni di guerra dove i responsabili si mimetizzano; un conflitto dove i più deboli e i più piccoli pagano il prezzo più alto, un conflitto aggravato da falsificazioni propagandistiche e da manipolazioni di vario tipo, anche dal tentativo di coinvolgere l'aspetto religioso.

Vi porto nel cuore e prego per voi, cari Fratelli ucraini. E vi confido che a volte lo faccio con le preghiere che ricordo e che ho imparato dal Vescovo Stefano Chmil, allora prete salesiano; lui me le insegnò quand'ero dodicenne, nel 1949, e imparavo da lui a servire la Divina Liturgia tre volte alla settimana. Vi ringrazio per la vostra fedeltà al Signore e al Successore di Pietro, spesso costata cara lungo la storia, e supplico il Signore perché accompagni le azioni di tutti i responsabili politici a ricercare non il cosiddetto bene di parte, che alla fine è sempre un interesse a discapito di qualcun altro, ma il bene comune, la pace. E chiedo al «Dio di ogni consolazione» <sup>1</sup> di confortare gli animi di chi ha perduto i propri cari a causa della guerra, di chi ne porta le ferite nel corpo e nello spirito, di chi ha dovuto lasciare la casa e il lavoro e affrontare il rischio di cercare un futuro più umano altrove, lontano. Sapete che il mio sguardo va ogni mattina e ogni sera alla Madonna di cui Sua Beatitudine mi ha fatto dono, quando ha lasciato Buenos Aires per assumere l'ufficio di Arcivescovo Maggiore che la Chiesa gli aveva affidato. Davanti a quell'icona inizio e concludo le

<sup>\*</sup> Die 5 Iulii 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Cor 1, 3.

giornate affidando alla tenerezza della Madonna, che è Madre, tutti voi, la vostra Chiesa. Si può dire che incomincio le giornate e le finisco "in ucraino", guardando la Madonna.

Il ruolo principale della Chiesa, di fronte alle complesse situazioni provocate dai conflitti, è quello di offrire una testimonianza di speranza cristiana. Non una speranza del mondo, che si regge su cose che passano, vanno e vengono, e spesso dividono, ma la speranza che non delude mai, che non cede il passo allo scoraggiamento, che sa superare ogni tribolazione nella forza dolce dello Spirito.<sup>2</sup> La speranza cristiana, alimentata dalla luce di Cristo, fa risplendere la risurrezione e la vita anche nelle notti più oscure del mondo. Perciò, cari Fratelli, ritengo che nei periodi difficili, ancor più che in quelli di pace, la priorità per i credenti sia quella di stare uniti a Gesù, nostra speranza. Si tratta di rinnovare quell'unione fondata nel Battesimo e radicata nella fede, radicata nella storia delle nostre comunità, radicata nei grandi testimoni: penso alla schiera di eroi del quotidiano, a quei numerosi santi della porta accanto che, con semplicità, nel vostro popolo hanno risposto al male con il bene.<sup>3</sup> Loro sono gli esempi a cui guardare: coloro che nella mitezza delle Beatitudini hanno avuto il coraggio cristiano, quello di non opporsi al malvagio, di amare i nemici e pregare per i persecutori. Essi, nel campo violento della storia, hanno piantato la croce di Cristo. E hanno portato frutto. Questi vostri fratelli e sorelle che hanno subito persecuzioni e martirio e che, stretti solo al Signore Gesù, hanno rigettato la logica del mondo, secondo cui alla violenza si risponde con la violenza, hanno scritto con la vita le pagine più limpide della fede: sono semi fecondi di speranza cristiana. Ho letto con emozione il libro Perseguitati per la verità. Dietro quei preti, vescovi, suore, c'è il popolo di Dio, che porta avanti con la fede e la preghiera tutto il popolo.

Alcuni anni fa il Sinodo dei Vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina ha adottato il programma pastorale intitolato *La parrocchia viva, luogo d'incontro con Cristo vivente*. In alcune traduzioni, l'espressione "parrocchia viva" è stata resa con l'aggettivo "vibrante". In effetti, l'incontro con Gesù, la vita spirituale, la preghiera che vibra nella bellezza della vostra Liturgia trasmettono quella bella forza di pace, che lenisce le ferite, infonde coraggio

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Rm 5, 2-5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Rm 12, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Mt 5, 39.44.

ma non aggressività. Quando, come da un pozzo di acqua sorgiva, attingiamo questa vitalità spirituale e la trasmettiamo, la Chiesa diventa feconda. Diventa annunciatrice del Vangelo della speranza, maestra di quella vita interiore che nessun'altra istituzione è in grado di offrire.

Per questo desidero incoraggiare voi tutti, in quanto Pastori del Popolo santo di Dio, ad avere questa preoccupazione primaria in tutte le vostre attività: la preghiera, la vita spirituale. È la prima occupazione, nessun'altra le va anteposta. Sappiano e vedano tutti che nella vostra tradizione siete una Chiesa che sa parlare in termini spirituali e non mondani.<sup>5</sup> Perché di Cielo in terra ha bisogno ogni persona che si accosta alla Chiesa, non di altro. Che il Signore ci conceda questa grazia e renda tutti noi dediti alla santificazione nostra e dei fedeli che ci sono affidati. Nella notte del conflitto che attraversate, come nel Getsemani, il Signore chiede ai suoi di «vegliare e pregare»; non di difendersi, né tanto meno di attaccare. Ma i discepoli dormirono anziché pregare e all'arrivo di Giuda tirarono fuori la spada. Non avevano pregato ed erano caduti in tentazione, nella tentazione della mondanità: la debolezza violenta della carne aveva prevalso sulla mitezza dello spirito. Non il sonno, non la spada, non la fuga,6 ma la preghiera e il dono di sé fino alla fine sono le risposte che il Signore attende dai suoi. Solo queste risposte sono cristiane, esse sole salvano dalla spirale mondana della violenza.

La Chiesa è chiamata a realizzare con vari mezzi la sua missione pastorale. Dopo la preghiera, viene la vicinanza. Quello che il Signore aveva chiesto ai suoi Apostoli quella sera, di stare vicino a Lui e di vegliare, oggi lo chiede ai suoi Pastori: stare con la gente, vegliando a fianco di chi attraversa la notte del dolore. La vicinanza dei Pastori ai fedeli è un canale che si costruisce giorno per giorno e che porta l'acqua viva della speranza. Si costruisce così, incontro dopo incontro, con i sacerdoti che conoscono e prendono a cuore le preoccupazioni della gente, e i fedeli che, mediante le cure che ricevono, assimilano l'annuncio del Vangelo che i Pastori trasmettono. Non lo capiscono se i Pastori sono intenti solo a dire Dio; lo comprendono se si prodigano a dare Dio: dando se stessi, stando vicini, testimoni del Dio della speranza che si è fatto carne per camminare sulle

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr 1 Cor 2, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Mt 26, 40.52.56.

 $<sup>^7</sup>$  Cfr Mc 14, 34.

strade dell'uomo. La Chiesa sia il luogo dove si attinge speranza, dove si trova la porta sempre aperta, dove si ricevono consolazione e incoraggiamento. Mai chiusure, con nessuno, ma cuore aperto; mai stare a guardare l'orologio, mai rimandare a casa chi ha bisogno di essere ascoltato. Noi siamo servitori del tempo. Noi viviamo nel tempo. Per favore, non cadere nella tentazione di vivere schiavi dell'orologio! Il tempo, non l'orologio.

La cura pastorale comprende in primo luogo la liturgia che, come ha spesso sottolineato l'Arcivescovo Maggiore, insieme alla spiritualità e alla catechesi costituisce un elemento che caratterizza l'identità della Chiesa greco-cattolica ucraina. Essa, al mondo «ancora sfigurato dall'egoismo e dall'ingordigia, rivela la via verso l'equilibrio dell'uomo nuovo»: 8 la via della carità, dell'amore incondizionato, all'interno della quale ogni altra attività deve instradarsi, perché si alimenti il legame fraterno tra le persone, dentro e fuori la comunità. Con questo spirito di vicinanza nel 2016 ho promosso un'iniziativa umanitaria, alla quale ho invitato a partecipare le Chiese in Europa, per offrire aiuto a chi era stato più direttamente colpito dal conflitto. Ringrazio ancora di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa colletta, sia sul piano economico, sia su quello organizzativo e tecnico. A quella prima iniziativa, ormai sostanzialmente conclusa, vorrei che seguissero altri progetti speciali. Già in questa riunione si potranno fornire alcune informazioni. È tanto importante essere vicini a tutti ed essere concreti, anche per evitare il pericolo che una grave situazione di sofferenza cada nel dimenticatoio generale. Non si può dimenticare il fratello che soffre, da qualunque parte provenga. Non si può dimenticare il fratello che soffre.

Alla preghiera e alla vicinanza vorrei aggiungere una terza parola, che vi è tanto familiare: sinodalità. Essere Chiesa è essere comunità che cammina insieme. Non basta avere un sinodo, bisogna essere sinodo. La Chiesa ha bisogno di una intensa condivisione interna: dialogo vivo tra i Pastori e tra i Pastori e i fedeli. In quanto Chiesa cattolica orientale, avete già nel vostro ordinamento canonico una marcata espressione sinodale, che prevede un frequente e periodico ricorso alle assemblee del Sinodo dei Vescovi. Ma ogni giorno occorre fare sinodo, sforzandosi di camminare insieme, non solo con chi la pensa allo stesso modo – questo sarebbe facile –, ma con tutti i credenti in Gesù.

 $<sup>^{8}\,</sup>$  S. Giovanni Paolo II, Lett. ap.  $Orientale\ lumen,\ 11.$ 

Tre aspetti ravvivano la sinodalità. Anzitutto l'ascolto: ascoltare le esperienze e i suggerimenti dei confratelli vescovi e presbiteri. È importante che ciascuno, all'interno del Sinodo, si senta ascoltato. Ascoltare è tanto più importante quanto più si sale nella gerarchia. L'ascolto è sensibilità e apertura alle opinioni dei fratelli, anche di quelli più giovani, anche di quelli considerati meno esperti. Un secondo aspetto: la corresponsabilità. Non possiamo essere indifferenti di fronte agli errori o alle disattenzioni degli altri, senza intervenire in modo fraterno ma convinto: i nostri confratelli hanno bisogno del nostro pensiero, del nostro incoraggiamento, come anche delle nostre correzioni, perché, appunto, si è chiamati a camminare insieme. Non si può nascondere quello che non va e andare avanti come se nulla fosse per difendere a ogni costo il proprio buon nome: la carità va sempre vissuta nella verità, nella trasparenza, in quella parresia che purifica la Chiesa e la fa andare avanti. Sinodalità - terzo aspetto - vuol dire anche coinvolgimento dei laici: in quanto membri a pieno titolo della Chiesa, anch'essi sono chiamati a esprimersi, a dare suggerimenti. Partecipi della vita ecclesiale, vanno non solo accolti, ma ascoltati. E sottolineo questo verbo: ascoltare. Chi ascolta, dopo può parlare bene. Chi è abituato a non ascoltare, non parla, abbaia.

La sinodalità porta anche ad allargare gli orizzonti, a vivere la ricchezza della propria tradizione dentro l'universalità della Chiesa: a trarre giovamento dai buoni rapporti con gli altri riti; a considerare la bellezza di condividere parti significative del proprio tesoro teologico e liturgico con altre comunità, anche non cattoliche; a intessere relazioni fruttuose con altre Chiese particolari, oltre che con i Dicasteri della Curia Romana. L'unità nella Chiesa sarà tanto più feconda, quanto più l'intesa e la coesione tra la Santa Sede e le Chiese particolari sarà reale. Più precisamente: quanto più l'intesa e la coesione tra tutti i Vescovi con il Vescovo di Roma. Ciò certamente non deve «comportare una diminuzione nella coscienza della propria autenticità ed originalità », ma plasmarla all'interno della nostra identità cattolica, cioè universale. In quanto universale, essa è messa in pericolo e può venire logorata dall'attaccamento a particolarismi di vario tipo: particolarismi ecclesiali, particolarismi nazionalistici, particolarismi politici.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Orientale lumen, 21.

Cari Fratelli, queste due giornate di incontro, che ho fortemente voluto, siano momenti forti di condivisione, di ascolto reciproco, di dialogo libero, sempre animato dalla ricerca del bene, nello spirito del Vangelo. Ci aiutino a camminare meglio insieme. Si tratta, in un certo senso, di una sorta di Sinodo dedicato alle tematiche che stanno più a cuore alla Chiesa greco-cattolica ucraina in questo periodo, gravato dal conflitto militare tuttora in corso e caratterizzato da una serie di processi politici ed ecclesiali ben più ampi di quelli riguardanti la nostra Chiesa cattolica. Ma vi raccomando questo spirito, questo discernimento su cui verificarsi: preghiera e vita spirituale al primo posto; poi vicinanza, soprattutto a chi soffre; quindi sinodalità, cammino insieme, cammino aperto, passo dopo passo, con mitezza e docilità. Vi ringrazio, vi accompagno in questo cammino e vi chiedo, per favore, di ricordarvi di me nelle vostre preghiere.

Grazie!

#### NUNTII

Ι

## In Die Missionali Mundiali 2019 (20 Octobris 2019).

Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo

Cari fratelli e sorelle,

per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica *Maximum illud* del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l'impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell'Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10, 8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all'esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell'amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5, 3; Mt 28, 19; At 1,8; Rm 10, 18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell'amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5, 14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all'altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l'amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell'amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l'amore con la menzogna, l'odio e l'infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1, 3-6).

Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l'Eucaristia –, rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che rende l'essere umano figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l'originaria paternità e la vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano, L'unità della Chiesa, 4).

Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché nel Battesimo è insito l'invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20, 19-23; Mt 28, 16-20). Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l'annuncio della sua vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità

personale e dell'intrinseco valore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. Il dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale dell'attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano.

L'universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo condusse Benedetto XV ad esigere il superamento di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell'annuncio del Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. Nella sua Lettera apostolica Maximum illud il Papa ricordava che l'universalità divina della missione della Chiesa esige l'uscita da un'appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia. L'apertura della cultura e della comunità alla novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebita introversione etnica ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al processo permanente di conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l'invio ecclesiale battesimale, l'uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono la missione fino agli estremi confini della terra.

La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare come la missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto alla comunione universale della fede.

Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, nell'autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità dell'uomo e della donna, verso una conversione sempre più piena alla Verità del Signore Risorto che dona la vera vita a tutti.

Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI all'inizio del nostro incontro di Vescovi latinoamericani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare mie: «Che cosa ha significato l'accettazione della fede cristiana per i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui anelavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto, con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti figli di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi germi e semi che il Verbo incarnato aveva messo in esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L'utopia di tornare a dare vita alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un regresso. In realtà, sarebbe un'involuzione verso un momento storico ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III, 1 [2007], 855-856).

A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dall'Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce divenne anche la sua propria missione: collaborare come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio.

Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, già proposte nella *Maximum illud* come strumento missionario. Le POM esprimono il loro servizio all'universalità ecclesiale come una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero. La loro offerta aiuta il Papa nell'evangelizzazione delle Chiese particolari (Opera della Propagazione della Fede), nella formazione del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell'educazione di una coscienza missionaria dei

bambini di tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione missionaria della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, auguro che il Mese Missionario Straordinario dell'Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero.

Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione.

Dal Vaticano, 9 giugno 2019 Solennità di Pentecoste

FRANCESCO

## П

Ad participes CVIII Sessionis Coetus Conferentiae Internationalis Laboris (Genavae, 10-21 Iunii 2019).

Saluti

È un onore e una gioia per la Santa Sede partecipare a questa 108° assemblea dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Rivolgo un ringraziamento particolare al Direttore Generale, il signor Guy Ryder, che mi ha gentilmente invitato a presentare questo messaggio, e che mi ha invitato – in diverse occasioni – a visitare gli uffici dell'Ilo a Ginevra, invito che spero di poter accettare non appena i miei impegni me lo consentiranno.

Al fine di esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento per la vitalità della vostra istituzione ormai centenaria, ma ancora giovane, vorrei iniziare col sottolineare l'importanza che il lavoro ha per l'umanità e per il pianeta. Nonostante tutti i nostri sforzi a favore della costruzione della pace, della giustizia sociale e degli standard lavorativi, ci troviamo tuttora di fronte a gravi problemi di disoccupazione, sfruttamento, tratta di esseri umani e lavoro schiavo, salari ingiusti, ambienti lavorativi insalubri, impoverimento degli ambienti naturali, e metodi tecnologici e pratiche discutibili.

Lavoro e realizzazione personale e socio-ecologica

Il lavoro non è soltanto qualcosa che facciamo in cambio di qualcos'altro. Il lavoro è prima di tutto e anzitutto «una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale».<sup>2</sup> Ha anche una dimensione soggettiva. È un'espressione del nostro essere creati a *immagine e somiglianza di Dio, il lavoratore* (Gn 2, 3). Pertanto, «[s]iamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione».<sup>3</sup>

Oltre a essere essenziale per la realizzazione della persona, il lavoro è anche fondamentale per lo sviluppo sociale. Il mio predecessore san Giovanni Paolo II lo ha espresso molto bene quando ha spiegato che «lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri»; e come suo frutto, il lavoro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Organizzazione Internazionale del Lavoro, Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1919), Preambolo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettera Enciclica Laudato si' (24 maggio 2015), n. 128; AAS 107 (2015), 808.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

offre «occasione di scambi, di relazioni e d'incontro». <sup>4</sup> Ogni giorno milioni di persone cooperano allo sviluppo attraverso le loro attività manuali o intellettuali, nelle grandi città o nelle aree rurali, con compiti sofisticati o semplici. Tutte sono espressione di un amore concreto per la promozione del bene comune, di un amore civile. <sup>5</sup>

Nondimeno, la nostra vocazione al lavoro è anche inestricabilmente collegata al modo in cui interagiamo con il nostro ambiente e con la natura. Siamo chiamati a lavorare, a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (cfr Gn 2, 15), vale a dire a coltivare il suolo della terra per soddisfare i nostri bisogni, senza dimenticare di prendercene cura e proteggerla. Il lavoro è un cammino di crescita, ma solo se è una crescita integrale che contribuisce all'intero ecosistema della vita: agli individui, alle società, al pianeta.

Pertanto, il lavoro non può essere considerato come una merce o un mero strumento nella catena di produzione di beni e servizi. Piuttosto, poiché è la base per lo sviluppo umano, il lavoro ha la priorità su ogni altro fattore della produzione, compreso il capitale. Da qui l'imperativo etico di «difendere i posti di lavoro» e di crearne di nuovi in proporzione alla crescita della fattibilità economica, nonché di assicurare la dignità del lavoro stesso.

## Creare e difendere i posti di lavoro oggi

Tuttavia, basta uno sguardo franco ai fatti per vedere che, molto spesso, il lavoro purtroppo impedisce la realizzazione umana e non serve a coltivare e custodire il creato di Dio o ad accrescere la dignità dei lavoratori. Dunque, che genere di lavoro dovremmo difendere, creare e promuovere?

È una questione complessa. Nel mondo interconnesso di oggi, rispondere alla complessità delle questioni del "lavoro" esige un'analisi profonda e in-

- <sup>4</sup> Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, n. 273.
- $^5\,$  Cfr Lettera Enciclica Laudato si', n. 131; AAS 107 (2015), 937-938.
- <sup>6</sup> Cfr Ibid., n. 67; AAS 107 (2015), 873-874.
- $^7\,$  San Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Laborem exercens (14 settembre 1981), n. 7; AAS 73 (1981), 592-594.
  - <sup>8</sup> Cfr Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, n. 276.
- $^9$  Esortazione Apostolica  $Evangelii\ gaudium\ (24\ novembre\ 2013),\ n.\ 203;\ AAS\ 105\ (2013),\ 1105.$ 
  - <sup>10</sup> Cfr Ibid., n. 204; AAS 105 (2013), 1105-1106.
  - $^{11}$  Cfr  $Ibid., \, \mathrm{n.} \,\, 205; AAS \,\, 105 \,\, (2013), \, 1106.$

terdisciplinare. Apprezzo gli approcci dell'Ilo a tale riguardo, specialmente il suo attuale tentativo di ridefinire il lavoro alla luce delle *nuove* realtà socio-economiche e politiche, soprattutto quelle che colpiscono i poveri. Grazie anche perché consentite alla Chiesa di far parte di questa iniziativa attraverso il ruolo dell'Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Ilo.<sup>12</sup>

Quando un modello di sviluppo economico si basa solo sulla dimensione materiale della persona, o quando reca benefici solo ad alcuni con l'esclusione di altri, o quando danneggia l'ambiente, provoca «i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un'altra rotta». La nuova rotta per uno sviluppo economico sostenibile deve porre la persona e il lavoro al centro dello sviluppo, cercando al tempo stesso di integrare le questioni lavorative con quelle ambientali. Tutto è interconnesso e dobbiamo rispondere in modo comprensivo. 14

# Contributo della prima serie di tre "t"

Un contributo valido a questa risposta integrale è ciò che alcuni movimenti sociali e sindacati di lavoratori hanno definito le tre "t" (tierra, techo, trabajo): terra, tetto e lavoro. Non vogliamo un sistema di sviluppo economico che spinge le persone a essere disoccupate, senza tetto o esiliate. «[L]a terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti » 16 ed « essere partecipati equamente a tutti ». Tale aspetto assume una particolare importanza in relazione al possesso della terra, tanto nelle aree rurali quanto in quelle urbane, e al processo legale per garantire l'accesso ad essa. A questo proposito, il criterio di giustizia per eccellenza è l'applicazione del principio della « destinazione universale dei beni » della terra, dove «il diritto universale al loro uso » è il « primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale ». 19

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Vedi, tra gli altri, il progetto: The Future of Work, Labour After Laudato si'.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Laudato si', n. 53; AAS 107 (2015), 868.

 $<sup>^{14}</sup>$  Cfr  $\mathit{Ibid.}$  , nn. 16, 91, 117, 138, 240; AAS 107 (2015), 854-855, 883-884, 894, 902-903, 941-942

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr Discorso ai partecipanti al 3° incontro mondiale dei movimenti popolari, 5 novembre 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Laudato si', n. 93; AAS 107 (2015), 884-885.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, n. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, n. 283.

<sup>19</sup> Laudato si', n. 93; AAS 107 (2015), 884-885.

L'interdipendenza tra lavoro e ambiente ci impone di ripensare i tipi di lavoro che vogliamo promuovere in futuro e quelli che devono essere sostituiti o rilocati, come le attività dell'inquinante industria dei combustibili fossili. È imperativo passare dal modello attuale di energia fossile a uno più rinnovabile se vogliamo prenderci cura di nostra madre terra, senza la quale non c'è alcun lavoro possibile. Ma è ingiusto se questo passaggio energetico viene condotto a spese dei bisognosi. Mentre promoviamo e difendiamo i posti di lavoro, dobbiamo tener conto del collegamento tra "tetto, terra e lavoro". <sup>20</sup>

#### Contributo della seconda serie di tre "t"

Un altro contributo a una risposta comprensiva alle questioni attuali che riguardano il lavoro è dato da un'altra serie di tre "T": più precisamente tradizione, tempo e tecnologia.

La parola tradizione deriva dal latino "tradere"; significa trasmettere ad altri, consegnare, specialmente alle generazioni successive. Nel campo del lavoro, dobbiamo trasmettere non soltanto il "know-how" tecnologico, ma anche le esperienze, le visioni e le speranze. Questa dinamica intergenerazionale è fondamentale nel momento presente della storia, in cui dobbiamo combinare la saggezza con la passione per il bene dell'umanità e della nostra casa comune.

In termini di *tempo*, sappiamo che «[l]a continua accelerazione dei cambiamenti» e «[...] l'intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro» non contribuiscono allo sviluppo sostenibile o al miglioramento della qualità della vita delle persone.<sup>21</sup> Dobbiamo smettere di concepire il tempo in modo frammentato, come una semplice dimensione usa e getta e costosa degli affari. In realtà, il *tempo* è un dono (di Dio) da ricevere, apprezzare e valorizzare, in cui possiamo dare inizio a processi di promozione umana, in cui possiamo essere attenti alla vita che ci circonda. È per questo che abbiamo bisogno di tempo per lavorare, e abbiamo bisogno di tempo per riposare; abbiamo bisogno di tempo per faticare e abbiamo bisogno di tempo per contemplare la bellezza dell'opera umana e della natura.<sup>22</sup> Abbiamo bisogno di tempo

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr Lettera in occasione della Conferenza internazionale «Dalla Populorum progressio alla Laudato si'», 23 novembre 2017.

 $<sup>^{21}\</sup> Laudato\ si$ ', n. 18; AAS 107 (2015), 854.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr *Ibid.*, n. 12; AAS 107 (2015), 852.

per rallentare e comprendere l'importanza di essere presenti nel momento invece di continuare a correre verso il momento successivo.

Sappiamo anche che la tecnologia, dalla quale riceviamo così tanti benefici e opportunità, può impedire lo sviluppo sostenibile quando è associata a un paradigma di potere, dominazione e manipolazione.<sup>23</sup> Nell'attuale contesto della quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da questa tecnologia digitale rapida e raffinata, dalla robotica e dall'intelligenza artificiale,<sup>24</sup> il mondo ha bisogno di istituzioni come l'Ilo. Voi avete la capacità di sfidare una diffusa mentalità tossica alla quale non importa se c'è un degrado sociale o ambientale; alla quale non importa cosa o chi viene usato e scartato; alla quale non importa se ci sono il lavoro forzato dei bambini o la disoccupazione giovanile.<sup>25</sup>

Come sostiene il tema della *Giornata mondiale contro il lavoro minorile* 2019 dell'Ilo, «I bambini non dovrebbero lavorare nei campi, ma sui sogni! ».<sup>26</sup>

In quanto ai giovani, «la mancanza di lavoro recide nei giovani la capacità di sognare e di sperare e li priva della possibilità di dare un contributo allo sviluppo della società». <sup>27</sup> La disoccupazione giovanile e l'insicurezza del lavoro sono spesso collegate a una mentalità economica di sfruttamento del lavoro e dell'ambiente, con una cultura tecnocratica che non pone al suo centro l'essere umano, e con la mancanza di volontà politica di affrontare in profondità questa complessa questione. <sup>28</sup> Non sorprende, quindi, che i giovani esigano un cambiamento e «si domandano com'è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambien-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr *Ibid.*, nn. 102-114; AAS 107 (2015), 887-893.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr J. Manyika, «Technology, Jobs, and the Future of Work», Rapporto del McKinsey Global Institute preparato per il Fortune-Time Global Forum, Città del Vaticano, dicembre 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sebbene il numero di minori impiegati di età dai 5 ai 14 anni stia diminuendo, ciò sta accadendo troppo lentamente. Con ancora più di 100 milioni di minori che lavorano, è improbabile che possiamo raggiungere l'obiettivo di porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025. Inoltre, sebbene il tasso di disoccupazione a livello globale sia diminuito, oltre 170 milioni di persone sono ancora disoccupate. In più, le probabilità d'impiego di donne, persone con disabilità e giovani (di età compresa tra i 15 e i 24 anni) continuano a essere molto basse (per esempio, un giovane su cinque non lavora, non va a scuola e non segue una formazione). Cfr Organizzazione Internazionale del Lavoro, World Employment Outlook – Trends 2019 (13 febbraio 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Organizzazione Internazionale del Lavoro, Tema della Giornata mondiale contro il lavoro minorile 2019 (12 giugno 2019).

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  Esortazione Apostolica Christus vivit (25 marzo 2019), n. 270.

 $<sup>^{28}</sup>$  Cfr Ibid.n. 271;  $Laudato\ si$ ', nn. 4, 106, 109, 149, 166;  $AAS\ 107$  (2015), 848, 889-890, 891, 907, 913-914.

tale e alle sofferenze degli esclusi».<sup>29</sup> Dobbiamo ascoltare la generazione dei giovani al fine di rispondere all'atteggiamento di dominio attraverso un atteggiamento di cura: cura per la terra e per le generazioni future. È «una questione essenziale di giustizia [e di giustizia intergenerazionale], dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno».<sup>30</sup>

Un'istituzione globale come l'Ilo è ben attrezzata per promuovere, accanto alla Chiesa, una tale mentalità di cura, inclusione e vero sviluppo umano. Per questo dobbiamo favorire e difendere i posti di lavoro, tenendo al tempo stesso conto di questo collegamento tra tradizione, tempo e tecnologia.<sup>31</sup>

### Conclusione

Nell'odierno mondo interconnesso e complesso, dobbiamo sottolineare l'importanza di un lavoro buono, inclusivo e dignitoso. È parte della nostra identità umana, necessario per il nostro sviluppo umano e vitale per il futuro del pianeta. Pertanto, mentre elogio il lavoro svolto dall'Ilo nell'ultimo secolo, incoraggio tutti coloro che servono l'istituzione a continuare ad affrontare la questione del lavoro in tutta la sua complessità. Abbiamo bisogno di persone e istituzioni che difendano la dignità dei lavoratori, la dignità del lavoro di ognuno, e il benessere della terra, nostra casa comune!

Che Dio vi benedica tutti!

Dal Vaticano, 10 giugno 2019

### FRANCESCO

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Laudato si', n. 13; AAS 107 (2015), 852.

 $<sup>^{30}\</sup> Ibid.,$ n. 159; AAS 107 (2015), 911.

 $<sup>^{31}</sup>$  Cfr Lettera in occasione della Conferenza internazionale «Dalla Populorum progressio alla Laudato si'», 23 novembre 2017.

## Ш

## Occasione III Diei Mundialis Pauperum (17 Novembris 2019).

La speranza dei poveri non sarà mai delusa

1. «La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9, 19). Le parole del Salmo manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita.

Il Salmista descrive la condizione del povero e l'arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita giustizia e superata l'iniquità (cfr 10, 14-15). Sembra che nelle sue parole ritorni la domanda che si rincorre nel corso dei secoli fino ai nostri giorni: come può Dio tollerare questa disparità? Come può permettere che il povero venga umiliato, senza intervenire in suo aiuto? Perché consente che chi opprime abbia vita felice mentre il suo comportamento andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza del povero?

Nel momento della composizione di questo Salmo si era in presenza di un grande sviluppo economico che, come spesso accade, giunse anche a produrre forti squilibri sociali. La sperequazione generò un numeroso gruppo di indigenti, la cui condizione appariva ancor più drammatica se confrontata con la ricchezza raggiunta da pochi privilegiati. L'autore sacro, osservando questa situazione, dipinge un quadro tanto realistico quanto veritiero.

Era il tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio dava la caccia ai poveri per impossessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in schiavitù. Non è molto diverso oggi. La crisi economica non ha impedito a numerosi gruppi di persone un arricchimento che spesso appare tanto più anomalo quanto più nelle strade delle nostre città tocchiamo con mano l'ingente numero di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono vessati e sfruttati. Tornano alla mente le parole dell'Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo» (Ap 3, 17). Passano i secoli ma la condizione di ricchi e poveri permane immutata, come se l'esperienza della storia non insegnasse nulla. Le parole del Salmo, dunque, non riguardano il passato, ma il nostro presente posto dinanzi al giudizio di Dio.

2. Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini.

Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impedito l'accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l'uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città?

Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre all'erta. Non possono permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri.

Dramma nel dramma, non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare un'architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza. Vagano da una parte all'altra della città, sperando di ottenere un lavoro, una casa, un affetto... Ogni eventuale possibilità offerta, diventa uno spiraglio di luce; eppure, anche là dove dovrebbe registrarsi almeno la giustizia, spesso si infierisce su di loro con la violenza del sopruso. Sono costretti a ore infinite sotto il sole cocente per raccogliere i frutti della stagione, ma sono ricompensati con una paga irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro né condizioni umane che permettano di sentirsi uguali agli altri. Non esiste per loro cassa integrazione, indennità, nemmeno la possibilità di ammalarsi.

Il Salmista descrive con crudo realismo l'atteggiamento dei ricchi che depredano i poveri: "Stanno in agguato per ghermire il povero...attirandolo nella rete" (cfr Sal 10, 9). È come se per loro si trattasse di una battuta di caccia, dove i poveri sono braccati, presi e resi schiavi. In una condizione

come questa il cuore di tanti si chiude, e il desiderio di diventare invisibili prende il sopravvento. Insomma, riconosciamo una moltitudine di poveri spesso trattati con retorica e sopportati con fastidio. Diventano come trasparenti e la loro voce non ha più forza né consistenza nella società. Uomini e donne sempre più estranei tra le nostre case e marginalizzati tra i nostri quartieri.

3. Il contesto che il Salmo descrive si colora di tristezza, per l'ingiustizia, la sofferenza e l'amarezza che colpisce i poveri. Nonostante questo, offre una bella definizione del povero. Egli è colui che "confida nel Signore" (cfr v. 11), perché ha la certezza di non essere mai abbandonato. Il povero, nella Scrittura, è l'uomo della fiducia! L'autore sacro offre anche il motivo di tale fiducia: egli "conosce il suo Signore" (cfr *ibid.*), e nel linguaggio biblico questo "conoscere" indica un rapporto personale di affetto e di amore.

Siamo dinanzi a una descrizione davvero impressionante che non ci aspetteremmo mai. Ciò, tuttavia, non fa che esprimere la grandezza di Dio quando si trova dinanzi a un povero. La sua forza creatrice supera ogni aspettativa umana e si rende concreta nel "ricordo" che egli ha di quella persona concreta (cfr v. 13). È proprio questa confidenza nel Signore, questa certezza di non essere abbandonato, che richiama alla speranza. Il povero sa che Dio non lo può abbandonare; perciò vive sempre alla presenza di quel Dio che si ricorda di lui. Il suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di sofferenza per delineare un cammino di liberazione che trasforma il cuore, perché lo sostiene nel più profondo.

4. È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la descrizione dell'agire di Dio in favore dei poveri. Egli è colui che "ascolta", "interviene", "protegge", "difende", "riscatta", "salva"... Insomma, un povero non potrà mai trovare Dio indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che rende giustizia e non dimentica (cfr Sal 40, 18; 70, 6); anzi, è per lui un rifugio e non manca di venire in suo aiuto (cfr Sal 10, 14).

Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuori. Non sarà così per sempre. Il "giorno del Signore", come descritto dai profeti (cfr Am 5, 18; Is 2-5; Gl 1-3), distruggerà le barriere create tra Paesi e sostituirà l'arroganza di pochi con la solidarietà di tanti. La condizione di emarginazione in cui sono vessati milioni di persone non potrà durare

ancora a lungo. Il loro grido aumenta e abbraccia la terra intera. Come scriveva Don Primo Mazzolari: «Il povero è una protesta continua contro le nostre ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le dai fuoco, il mondo salta».

5. Non è mai possibile eludere il pressante richiamo che la Sacra Scrittura affida ai poveri. Dovunque si volga lo sguardo, la Parola di Dio indica che i poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere perché dipendono dagli altri. Sono l'oppresso, l'umile, colui che è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a questa innumerevole schiera di indigenti, Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno di essi: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25, 40). Sfuggire da questa identificazione equivale a mistificare il Vangelo e annacquare la rivelazione. Il Dio che Gesù ha voluto rivelare è questo: un Padre generoso, misericordioso, inesauribile nella sua bontà e grazia, che dona speranza soprattutto a quanti sono delusi e privi di futuro.

Come non evidenziare che le Beatitudini, con le quali Gesù ha inaugurato la predicazione del regno di Dio, si aprono con questa espressione: «Beati voi, poveri» (Lc 6, 20)? Il senso di questo annuncio paradossale è che proprio ai poveri appartiene il Regno di Dio, perché sono nella condizione di riceverlo. Quanti poveri incontriamo ogni giorno! Sembra a volte che il passare del tempo e le conquiste di civiltà aumentino il loro numero piuttosto che diminuirlo. Passano i secoli, e quella beatitudine evangelica appare sempre più paradossale; i poveri sono sempre più poveri, e oggi lo sono ancora di più. Eppure Gesù, che ha inaugurato il suo Regno ponendo i poveri al centro, vuole direi proprio questo: Lui ha inaugurato, ma ha affidato a noi, suoi discepoli, il compito di portarlo avanti, con la responsabilità di dare speranza ai poveri. È necessario, soprattutto in un periodo come il nostro, rianimare la speranza e restituire fiducia. È un programma che la comunità cristiana non può sottovalutare. Ne va della credibilità del nostro annuncio e della testimonianza dei cristiani.

6. Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la vocazione di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino di salvezza. La condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima persona in un servizio che è autentica evange-

lizzazione. La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all'annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità storica. L'amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi discepoli di rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita sociale (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 183).

Recentemente abbiamo pianto la morte di un grande apostolo dei poveri, Jean Vanier, che con la sua dedizione ha aperto nuove vie alla condivisione promozionale con le persone emarginate. Jean Vanier ha ricevuto da Dio il dono di dedicare tutta la sua vita ai fratelli con gravi disabilità che spesso la società tende ad escludere. È stato un "santo della porta accanto" alla nostra; con il suo entusiasmo ha saputo raccogliere intorno a sé tanti giovani, uomini e donne, che con impegno quotidiano hanno dato amore e restituito il sorriso a tante persone deboli e fragili offrendo loro una vera "arca" di salvezza contro l'emarginazione e la solitudine. Questa sua testimonianza ha cambiato la vita di tante persone e ha aiutato il mondo a guardare con occhi diversi alle persone più fragili e deboli. Il grido dei poveri è stato ascoltato e ha prodotto una speranza incrollabile, creando segni visibili e tangibili di un amore concreto che fino ad oggi possiamo toccare con mano.

7. «L'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via » (*ibid.*, 195) è una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti indifesi. La carità cristiana trova in essi la sua verifica, perché chi compatisce le loro sofferenze con l'amore di Cristo riceve forza e conferisce vigore all'annuncio del Vangelo.

L'impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in iniziative
di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere
in ognuno l'attenzione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel
disagio. «Questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione»
(ibid., 199) per i poveri nella ricerca del loro vero bene. Non è facile essere
testimoni della speranza cristiana nel contesto della cultura consumistica e
dello scarto, sempre tesa ad accrescere un benessere superficiale ed effimero. È necessario un cambiamento di mentalità per riscoprire l'essenziale
e dare corpo e incisività all'annuncio del regno di Dio.

La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non per qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo. I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati per aver concesso loro un po' del nostro tempo, ma quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca ricompensa.

8. A tanti volontari, ai quali va spesso il merito di aver intuito per primi l'importanza di questa attenzione ai poveri, chiedo di crescere nella loro dedizione. Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno. Mettiamo da parte le divisioni che provengono da visioni ideologiche o politiche, fissiamo lo sguardo sull'essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una mano tesa. Non dimenticate mai che «la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (ibid., 200).

I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e fanno emergere la forza dell'amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell'affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente.

9. A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.

Agli occhi del mondo appare irragionevole pensare che la povertà e l'indigenza possano avere una forza salvifica; eppure, è quanto insegna l'Apostolo quando dice: «Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio » (1 Cor 1, 26-29). Con gli occhi umani non si riesce a vedere questa forza salvifica; con gli occhi della fede, invece, la si vede all'opera e la si sperimenta in prima persona. Nel cuore del Popolo di Dio in cammino pulsa questa forza salvifica che non esclude nessuno e tutti coinvolge in un reale pellegrinaggio di conversione per riconoscere i poveri e amarli.

10. Il Signore non abbandona chi lo cerca e quanti lo invocano; «non dimentica il grido dei poveri» (Sal 9, 13), perché le sue orecchie sono attente alla loro voce. La speranza del povero sfida le varie condizioni di morte, perché egli sa di essere particolarmente amato da Dio e così vince sulla sofferenza e l'esclusione. La sua condizione di povertà non gli toglie la dignità che ha ricevuto dal Creatore; egli vive nella certezza che gli sarà restituita pienamente da Dio stesso, il quale non è indifferente alla sorte dei suoi figli più deboli, al contrario, vede i loro affanni e dolori e li prende nelle sue mani, e dà loro forza e coraggio (cfr Sal 10, 14). La speranza del povero si fa forte della certezza di essere accolto dal Signore, di trovare in lui giustizia vera, di essere rafforzato nel cuore per continuare ad amare (cfr Sal 10, 17).

La condizione che è posta ai discepoli del Signore Gesù, per essere coerenti evangelizzatori, è di seminare segni tangibili di speranza. A tutte le comunità cristiane e a quanti sentono l'esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, chiedo di impegnarsi perché questa Giornata Mondia-le possa rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà. Ci accompagnino le parole del profeta che annuncia un futuro diverso: «Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3, 20).

Dal Vaticano, 13 giugno 2019

Memoria liturgica di S. Antonio di Padova

FRANCESCO

## IV

Ad participes Conventus Internationalis pro Centenario Appellationis «Omnibus hominibus liberis et fortibus» Rev. Domini Aloisii Sturzo (Calatae Hieronis, 14-16 Iunii 2019).

Cari fratelli e sorelle,

saluto cordialmente tutti voi, partecipanti al Convegno Internazionale che si terrà a Caltagirone, città natale del servo di Dio Don Luigi Sturzo, in occasione del Centenario dell'Appello "A tutti gli uomini liberi e forti". Ringrazio il Comitato Promotore-Scientifico e il Comitato Organizzatore per aver dato vita a questa pregevole iniziativa, unitamente a tutte le Organizzazioni, i Movimenti, le Associazioni, le Istituzioni accademiche e culturali che sono presenti in spirito di collaborazione.

È una felice intuizione onorare "uniti e insieme" un anniversario così importante per la storia d'Italia e d'Europa, rileggendo con un largo e qualificato contributo di idee, di esperienze e di buone prassi i dodici Punti che costituivano il Programma dell'Appello, per risentirne il valore e l'attualità e riaffermare la sua praticabilità tra la gente, attraverso un nuovo dialogo culturale e sociale che sia ispirato, oggi come ieri, "ai saldi principi del cristianesimo".

In occasione del V Convegno nazionale della Chiesa Italiana, ho sottolineato l'importanza di questo metodo, che sta alla base del grande impegno profuso da Don Luigi Sturzo e dai laici cristiani dell'epoca, prima della formulazione dell'"appello": «La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media. [...] Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà» (Firenze, 10 novembre 2015). Mi pare di poter cogliere nella vostra iniziativa un esaudimento di queste parole e, pertanto, vi incoraggio a proseguire su questa strada in nome della cultura dell'incontro e del dialogo che tanto mi sta a cuore.

Questo centenario ci dà l'occasione di riflettere sulla concezione cristiana della vita sociale e sulla carità nella vita pubblica secondo il pensiero, la vita e le opere del servo di Dio Don Luigi Sturzo. Per il sacerdote di Caltagirone, il compito di informare cristianamente la vita sociale e politica appartiene soprattutto ai laici cristiani che, attraverso il proprio impegno e nella libertà che loro compete in tale ambito, attuano gli insegnamenti sociali della Chiesa, elaborando una sintesi creativa tra fede e storia che trova il suo fulcro nell'amore naturale vivificato dalla grazia divina.

In polemica con quanti sostenevano un dualismo tra etica e politica, tra Vangelo e società umana e limitavano la legge dell'amore alla vita privata, Don Sturzo affermava: «La legge dell'amore non è una legge politica; sta bene in chiesa, sta bene nelle famiglie, sta bene nei rapporti privati. È vero che molti oggi, anche cristianelli annacquati, posano a fieri censori di coloro che si occupano di vita pubblica; e definiscono la politica una sentina di mali, un elemento di corruzione, uno scatenamento di passioni; e quindi da starne lontani; costoro confondono il metodo cattivo con quella che è invece doverosa partecipazione del cittadino alla vita del proprio Paese. Il fare una buona o cattiva politica, dal punto di vista soggettivo di colui che la fa, dipende dalla rettitudine dell'intenzione, dalla bontà dei fini da raggiungere e dai mezzi onesti che si impiegano all'uopo. Così ragionano i cristiani di ogni tempo e di ogni Paese. E con questo spirito, l'amore del prossimo in politica deve stare di casa e non deve essere escluso come un estraneo: né mandato via facendolo saltare dalla finestra, come un intruso. E l'amore del prossimo non consiste nelle parole, né nelle moine: ma nelle opere e nella verità» (da "Il Cittadino di Brescia", 30 agosto 1925: La vera vita. Sociologia del soprannaturale, Bologna 1943).

La moralizzazione della vita pubblica è legata per Don Sturzo soprattutto a una concezione religiosa della vita, da cui deriva il senso della responsabilità morale e della solidarietà sociale. L'amore è per lui il vero vincolo sociale, il motivo ispiratore di tutta la sua attività. Egli, in modo assai originale, cercò di realizzare una "ortoprassi" cristiana della politica, basata su un corretto rapporto fra etica e vita teologale, tra dimensione spirituale e dimensione sociale.

In questa prospettiva si comprende come Don Luigi Sturzo sia stato definito da San Giovanni Paolo II «infaticabile promotore del messaggio sociale cristiano e appassionato difensore delle libertà civili » (Discorso nell'Università di Palermo, 20 novembre 1982: Insegnamenti V, 3 [1982], 1355). Il mio venerato predecessore ebbe a indicarlo come modello ai seminaristi e

ai sacerdoti: «La vita, l'insegnamento e l'esempio di Don Luigi Sturzo – il quale nella piena fedeltà al suo carisma sacerdotale seppe infondere non solo nei siciliani ma nei cattolici italiani il senso del diritto-dovere della partecipazione alla vita politica e sociale, alla luce dell'insegnamento della Chiesa – siano presenti e ispirino il loro apostolato di evangelizzazione e di promozione umana» (Discorso ai Vescovi di Sicilia in Visita "ad Limina Apostolorum", 11 dicembre 1981: Insegnamenti IV, 2 [1981], 907).

Luigi Sturzo, prima che statista, politico, sociologo e poliedrico letterato, era un sacerdote obbediente alla Chiesa, un uomo di Dio che ha lottato strenuamente per difendere e incarnare gli insegnamenti evangelici, nella sua terra di Sicilia, nei lunghi anni di esilio in Inghilterra e negli Stati Uniti e negli anni ultimi della sua vita a Roma.

Nel suo testamento spirituale, redatto il 7 ottobre del 1958, egli scriveva: «A coloro che mi hanno criticato per la mia attività politica, per il mio amore alla libertà, il mio attaccamento alla democrazia, debbo aggiungere, che a questa vita di battaglie e di tribolazioni non venni di mia volontà, né per desiderio di scopi terreni né di soddisfazioni umane: vi sono arrivato portato dagli eventi». E aggiungeva: «Riconosco le difficoltà di mantenere intatta da passioni umane la vita sacerdotale e Dio sa quanto mi sono state amare le esperienze pratiche di 60 anni di tale vita; ma ho offerto a Dio e tutto indirizzato alla sua gloria e in tutto ho cercato di adempiere al servizio della verità».

Il suo insegnamento e la sua testimonianza di fede non devono essere dimenticati, soprattutto in un tempo in cui è richiesto alla politica di essere lungimirante per affrontare la grave crisi antropologica. Vanno dunque richiamati i punti-cardine dell'antropologia sociale sturziana: il primato della persona sulla società, della società sullo Stato e della morale sulla politica; la centralità della famiglia; la difesa della proprietà con la sua funzione sociale come esigenza di libertà; l'importanza del lavoro come diritto e dovere di ogni uomo; la costruzione di una pace giusta attraverso la creazione di una vera comunità internazionale. Questi valori si basano sul presupposto che il cristianesimo è un messaggio di salvezza che si incarna nella storia, che si rivolge a tutto l'uomo e deve influire positivamente sulla vita morale sia privata che pubblica.

A distanza di cento anni dall'Appello "A tutti gli uomini liberi e forti", il Convegno che si svolge a Caltagirone rimanda a un impegno creativo e responsabile dei cristiani, chiamati a interpretare i segni dei tempi alla luce del Vangelo, per realizzare una prassi sociale e politica animata dalla fede e vissuta come esigenza intrinseca della carità. Penso soprattutto ai giovani, che vanno adeguatamente coinvolti, perché possano portare nuova passione, nuova competenza, nuovo slancio all'impegno sociale e politico. Con questa speranza, auguro che le vostre giornate di lavoro e di riflessione siano proficue e portino frutti abbondanti e duraturi. A tutti imparto di cuore la mia benedizione, chiedendovi di continuare a pregare per me.

Dal Vaticano, 13 giugno 2019

## FRANCESCO

### NUNTII TELEVISIFICI

T

Ad participes Congressus Mundialis «Catholic International Education Office» (Novi Eboraei, 5-8 Iunii 2019).\*

Signora Presidente, Signor Segretario Generale, cari amici!

Sono contento di porgere il mio più cordiale saluto a tutti voi, che date vita nella città di New York al Congresso mondiale dell'OIEC sul tema: Educare all'umanesimo della fraternità per costruire una civiltà dell'amore. Invio un saluto particolare alla vostra Presidente, Signora Augusta Muthigani, e al Segretario generale, Signor Philippe Richard, come pure ai Segretari dei Comitati Regionali dell'OIEC e ai membri dei diversi organismi.

La vostra convinta partecipazione manifesta la passione con cui vivete la missione educativa nello spirito del Vangelo e secondo gli insegnamenti della Chiesa. Vi ringrazio per questo servizio, e attraverso di voi vorrei far giungere la mia sincera gratitudine a tutti quelli che lavorano nell'insegnamento cattolico, fedeli laici, religiose, religiosi, sacerdoti. Il mio pensiero va con affetto ai milioni di studentesse e studenti che frequentano gli istituti cattolici nelle città e soprattutto nelle periferie, e anche alle loro famiglie. I giovani, come ho detto nella Giornata Mondiale della Gioventù a Panama, appartengono all'oggi di Dio e quindi sono anche l'oggi della nostra missione educativa.

L'approfondimento che vi proponete di fare sul contributo dell'educazione all'umanesimo della fraternità si pone in sintonia con la Dichiarazione *Gravissimum educationis* del Concilio Vaticano II – cito il Concilio: «Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di persona hanno diritto inalienabile ad una educazione che risponda alla loro vocazione propria e sia conforme al loro temperamento, alla differenza di sesso, alla cultura e alle tradizioni del loro paese, e insieme

<sup>\*</sup> Die 8 Iunii 2019.

aperta a una fraterna convivenza con gli altri popoli, al fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra». E continua: «I fanciulli e i giovani [...] devono inoltre essere avviati alla vita sociale, in modo che, forniti dei mezzi ad essa necessari e adeguati, possano attivamente inserirsi nei gruppi che costituiscono la comunità umana, siano disponibili al dialogo con gli altri e contribuiscano di buon grado all'incremento del bene comune» (n. 1). Fino a qui il Concilio Vaticano II.

Pertanto, l'umanesimo che le istituzioni educative cattoliche sono chiamate a costruire – come affermava San Giovanni Paolo II – è quello che «propugna una visione della società centrata sulla persona umana e i suoi diritti inalienabili, sui valori della giustizia e della pace, su un corretto rapporto tra individui, società e Stato, nella logica della solidarietà e della sussidiarietà. È un umanesimo capace di infondere un'anima allo stesso progresso economico, perché esso sia volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo ».¹ Questa prospettiva umanistica oggi non può non comprendere l'educazione ecologica, che promuova una alleanza tra l'umanità e l'ambiente, nei diversi livelli dell'« equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio » (Enc. Laudato si', 210).

Si tratta di una sfida non facile, che certamente non si può affrontare da soli, isolatamente. Anche per questo, la condivisione che vivete nei giorni del vostro Congresso è un'esperienza molto importante per compiere un lavoro di discernimento, di fronte alle opportunità e alle difficoltà, e per rinnovare la vostra "scommessa educativa", attingendo anche dalle grandi testimonianze delle Sante e dei Santi educatori, il cui esempio è un faro luminoso che può illuminare il vostro servizio.

Una delle principali difficoltà che l'educazione incontra oggi è la diffusa tendenza alla decostruzione dell'umanesimo. L'individualismo e il consumismo generano una competizione che svilisce la cooperazione, offusca i valori comuni e mina alla radice le più basilari regole di convivenza. Anche la cultura dell'indifferenza, che avvolge le relazioni tra le persone e i popoli, nonché la cura della casa comune, corrode il senso dell'umanesimo.

Per fare fronte a questa decostruzione occorre la sinergia delle diverse realtà educative. La prima è la famiglia, in quanto luogo in cui si impara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discorso ai docenti universitari, 9 settembre 2000, 6.

a uscire da sé stessi e «a collocarsi di fronte all'altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a convivere» (Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 276). A questo processo di crescita in umanità tutti gli educatori sono chiamati a collaborare, sia con la loro professionalità sia con la testimonianza coerente della loro vita, per aiutare i giovani ad essere costruttori attivi di un mondo più solidale e più pacifico. In modo particolare, le istituzioni educative cattoliche hanno la missione di offrire orizzonti aperti alla trascendenza, perché l'educazione cattolica "fa la differenza" coltivando nei giovani i valori spirituali.

Ricostruire l'umanesimo significa anche orientare il lavoro educativo verso le periferie, le periferie sociali e le periferie esistenziali. Attraverso il servizio, l'incontro e l'accoglienza, si offrono opportunità ai più deboli e vulnerabili. In questo modo si cresce insieme e si matura comprendendo i bisogni degli altri. Così la comunità educativa, attraverso il paziente lavoro quotidiano, genera un'ampia inclusione, che supera le mura della scuola e si estende con la sua forza trasformativa all'intera società favorendo l'incontro, la pace e la riconciliazione. Al riguardo, il *Documento sulla fratellanza umana* che ho di recente sottoscritto con il Grande Imam di al-Azhar, offre elementi di riflessione e di azione.

Un altro pericolo che minaccia il delicato compito dell'educazione è la dittatura dei risultati. Essa considera la persona come un oggetto "da laboratorio" e non ha interesse per la sua crescita integrale. Ignora altresì le sue difficoltà, i suoi sbagli, le sue paure, i suoi sogni, la sua libertà. Questo approccio – dettato dalla logica della produzione e del consumo – pone l'enfasi principalmente sull'economia e sembra equiparare artificialmente gli uomini alle macchine.

Per vincere questo ostacolo occorre mettere al centro dell'azione educativa la persona nella sua integralità. A tale scopo l'educatore deve essere competente, qualificato e, al tempo stesso, ricco di umanità, capace di stare in mezzo agli studenti per promuovere la loro crescita umana e spirituale. L'educatore deve unire in sé qualità di insegnamento e capacità di attenzione e cura amorevole verso le persone. Per entrambi questi aspetti c'è bisogno di formazione permanente, che aiuti docenti e dirigenti a mantenere alta la loro professionalità e, nello stesso tempo, a curare la loro fede e le loro motivazioni spirituali.

Oggi l'educazione deve affrontare anche l'ostacolo della cosiddetta "ra-pidación" (in inglese rapidification), che imprigiona l'esistenza nel vortice della velocità, cambiando continuamente i punti di riferimento. In questo contesto l'identità stessa perde consistenza e la struttura psicologica si disintegra di fronte a una trasformazione incessante che «contrasta con la naturale lentezza dell'evoluzione biologica».<sup>2</sup>

Al caos della velocità si deve rispondere restituendo al tempo il suo fattore primario, specialmente nell'età evolutiva dall'infanzia all'adolescenza. Infatti, la persona necessita di un proprio percorso temporale per apprendere, consolidare e trasformare le conoscenze. Ritrovare il tempo significa, inoltre, apprezzare il silenzio e soffermarsi a contemplare la bellezza del creato, trovando ispirazione per proteggere la nostra "casa comune" e attivando iniziative volte a proporre nuovi stili di vita nel rispetto delle generazioni che verranno. È un atto di responsabilità per i nostri posteri, di cui non possiamo disinteressarci!

Il vostro trovarvi insieme in questi giorni è una grande opportunità per ravvivare lo slancio per l'educazione cattolica che ha fatto nascere l'OIEC come rete mondiale di realtà nazionali e internazionali. È altresì un'occasione per raccogliere con entusiasmo l'attuale sfida educativa di un mondo globalizzato e digitalizzato, nonché per rilanciare la disponibilità alla cooperazione con gli Organismi internazionali.

Auguro, pertanto, a tutti voi di proseguire nella missione educativa con la gioia del fare e la pazienza dell'ascoltare. Non perdiamo la fiducia! Come diceva Santa Elizabeth Ann Bailey Seton, dobbiamo "guardare in alto" senza alcun timore. Lavoriamo per liberare l'educazione da un orizzonte relativistico ed aprirla alla formazione integrale di ciascuno e di tutti.

Vi ringrazio per il lavoro che fate per rendere le istituzioni educative luoghi ed esperienze di crescita alla luce del Vangelo, per renderle "cantieri" di un umanesimo della fraternità per costruire la civiltà dell'amore. Prego per voi; e anche voi, per favore, pregate per me. Grazie!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Enc. Laudato si', 18.

## II

Ad participes Conferentiae in linea electronica contra insultum socialem et insultum socialem medialem sub titulo «#StopCyberbullyingDay – 24h Scholas Talks» (Romae, 21 Iunii 2019).\*

Queridos jóvenes de Scholas:

es un gusto poder hablarles. Sé todo lo que están haciendo, sé el trabajo grande, el esfuerzo grande que ponen para lograr estos encuentros cada uno de ustedes.

Un problema que me preocupa mucho, es el que cada uno de ustedes encuentre su propia identidad, y esto sin necesidad de disminuir u obnubilar la identidad de los demás. Encontrar la propia identidad es un camino, es un camino de diálogo, es un camino de reflexión, es un camino de interioridad.

Y una manera muy fácil para no hacer este camino es el de agredir o disminuir la identidad de los demás. Aquí nace el bullying. El bullying es un fenómeno de auto-compensación, de auto-valoración, pero no encontrándome yo, sino disminuyendo al otro para sentirme más alto. Es un aprender a mirar desde arriba a abajo y mal. No se olviden que solamente es lícito a una persona mirar a otra de arriba abajo, ¿saben cuándo? Cuando está ayudando a levantarse. Otra manera de mirar de arriba abajo no es lícita. Y cuando se dan en grupos juveniles, en el colegio, en los barrios, en lo que sea, se dan estas expresiones de agresión, de bullying, se ve la pobreza de la propia identidad de quien agrede, que necesita agredir para sentirse persona. En la farmacia no venden remedios contra el bullying, todavía los laboratorios no han logrado la formula; mientras tanto, ¿qué hacer? La única manera es el compartir, el convivir, el dialogar, el escuchar al otro, tomarse tiempo para caminar juntos, tomarse tiempo porque es el tiempo el que hace la relación. No tengan miedo a dialogar: cada uno de nosotros tiene algo que dar al otro. Cada uno de nosotros tiene algo bueno para dar al otro, cada uno de nosotros necesita recibir algo bueno del otro. El diálogo, el diálogo que nos hace iguales no en la identidad -somos identidades diferentes-, nos hace iguales en el camino. Somos caminantes, iguales todos, todos caminamos, pero todos diferentes, pero todos en armonía. Declaren

<sup>\*</sup> Die 21 Iunii 2019.

la guerra al bullying, porque eso disminuye la dignidad, y jueguen por el diálogo, jueguen por el caminar juntos, jueguen la paciencia del escuchar al otro. Entonces será una paz fuerte, y esa misma paz fuerte hará que descubran la propia dignidad, la propia dignidad. Que Dios los bendiga, y adelante, no le tengan miedo al diálogo, vale la pena.

## **CONVENTIONES**

T

Permutatio Libellorum Diplomaticorum inter Sanctam Sedem et Rempublicam Italicam de titulis studiorum ecclesiasticorum agnoscendis, ad articulum 10 applicandum, commatis 2, Pactionis recognitae Concordati Lateranensis, die 18 mensis Februarii anno 1984.\*

## SEGRETERIA DI STATO

### NOTA VERBALE

N. 2168/19/RS

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e, con riferimento allo scambio di Note Verbali tra la medesima Ambasciata e la Segreteria di Stato del 25 gennaio 1994 in "prima attuazione" dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di proporre di integrare l'elenco delle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le Parti e di aggiornare le previste procedure di riconoscimento dei relativi titoli accademici, nei seguenti termini:

#### "ART. 1

Le Parti concordano nel considerare discipline ecclesiastiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, a integrazione dello scambio di Note Verbali del 1994, oltre alla Teologia e alla Sacra Scrittura, anche il Diritto Canonico, la Liturgia, la Spiritualità, la Missiologia e le Scienze religiose.

### ART. 2

I titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono ricono-

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Haec Conventio publici iuris facta erit etiam in AAS, CXIII (2021), Numerus Specialis (15 Sept. 2021), 1-3.

sciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Laurea e Laurea Magistrale con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.

Il riconoscimento è disposto con le modalità e alle condizioni già previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle annualità almeno 180 crediti formativi per la Laurea e almeno 120 crediti formativi per la Laurea Magistrale."

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede i sensi della sua alta considerazione.

Dal Vaticano, 13 febbraio 2019

### AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

### NOTA VERBALE

Prot. 623

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – e, con riferimento allo scambio di Note Verbali con codesta Segreteria di Stato del 25 gennaio 1994 in "prima attuazione" dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di accettare da parte della Repubblica Italiana la proposta di integrare l'elenco delle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le Parti e di aggiornare le previste procedure di riconoscimento dei relativi titoli accademici, nei seguenti termini:

### "ART. 1

Le Parti concordano nel considerare discipline ecclesiastiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121,

a integrazione dello scambio di Note Verbali del 1994, oltre alla Teologia e alla Sacra Scrittura, anche il Diritto Canonico, la Liturgia, la Spiritualità, la Missiologia e le Scienze religiose.

### ART. 2

I titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Laurea e Laurea Magistrale con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.

Il riconoscimento è disposto con le modalità e alle condizioni già previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle annualità almeno 180 crediti formativi per la Laurea e almeno 120 crediti formativi per la Laurea Magistrale."

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – i sensi della sua altra considerazione.

Roma, 13 febbraio 2019

Litterarum superius commemoratarum permutatio die XIII mensis Februarii anno MMXIX perfecta est. Quo quidem die ipsius mensis Februarii Conventio vigere coepit.

II

Pactio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Italicam ad Lisbonensem Conventionem applicandam de titulis studiorum agnoscendis, quae ad superiorem doctrinam tradendam in Regione Europaea attinent.\*

La Santa Sede e la Repubblica Italiana e, di seguito denominate "le Parti":

vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, di seguito "Convenzione di Lisbona";

considerando la comune appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) quale quadro orientativo delle politiche della formazione superiore;

nello spirito delle relazioni amichevoli esistenti tra le Parti e al fine di promuovere la cooperazione nel settore della formazione superiore;

fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, prima parte, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, per il riconoscimento dei titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti;

hanno concordato quanto segue:

#### ARTICOLO 1

### Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo regola, secondo i principi e le regole della Convenzione di Lisbona, il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio, così come dei titoli di studio ottenuti presso le Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti, al fine di facilitare gli studenti, i ricercatori ed i possessori dei titoli di studio della formazione superiore di queste Istituzioni nell'accesso all'istruzione superiore, nel proseguimento degli studi accademici e nel conseguimento dei titoli accademici nelle rispettive Istituzioni della formazione superiore.

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Haec Conventio publici iuris facta erit etiam in AAS, CXIII (2021), Numerus Specialis (15 Sept. 2021), 37-44.

- 2. In base al presente Accordo, l'espressione "Istituzioni della formazione superiore" include:
  - a) per la Repubblica Italiana: le Università, gli Istituti Universitari, le Scuole Superiori universitarie, i Politecnici, le Scuole di mediazione linguistica, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo le leggi della Repubblica Italiana;
  - b) per la Santa Sede: le Università, le Facoltà e le altre Istituzioni di studi superiori ecclesiastiche canonicamente erette o approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica che fruiscono del diritto di conferire gradi accademici per autorità della Santa Sede.
- 3. In coerenza con i principi della Sezione III della Convenzione di Lisbona, è fatta salva la competenza delle singole Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti in merito al riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio e dei titoli accademici, competenza esercitata nell'ambito della propria autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.

## Corrispondenza tra titoli accademici

1. I titoli accademici conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore italiane elencati nell'art. 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 novembre 2004 n. 266, ovvero Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca, e i titoli accademici conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede indicati negli artt. 6, 9, 45-50, 52 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium dell'8 dicembre 2017, ovvero Baccalaureato, Licenza e Dottorato, sono riconosciuti per i fini di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Accordo, rispettivamente in corrispondenza dei cicli di studio di primo, secondo e terzo ciclo ai sensi del Processo di Bologna e facendo riferimento ai Quadri delle Qualifiche della Repubblica Italiana e della Santa Sede.

- 2. In conformità a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, sono corrispondenti per livello:
  - a) i titoli di Laurea rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di Baccalaureato rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede;
  - b) i titoli di *Laurea Magistrale* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di *Licenza* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede;
  - c) i titoli di *Dottorato di Ricerca* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di *Dottorato* rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede.
- 3. I titoli a ciclo unico rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti sono corrispondenti per livello al secondo ciclo ai sensi del Processo di Bologna, secondo i rispettivi Quadri delle Qualifiche della Repubblica Italiana e della Santa Sede.

## Altri titoli della formazione superiore

- 1. Le disposizioni e gli effetti del presente Accordo si applicano anche al settore dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) della Repubblica Italiana, ovvero alle istituzioni ufficiali ad esso afferenti ed ai titoli di studio di primo, secondo e terzo ciclo nell'ambito del Processo di Bologna da queste rilasciati, ovvero il Diploma accademico di primo livello, il Diploma accademico di secondo livello e il Diploma accademico di formazione alla ricerca.
- 2. Gli effetti del presente Accordo si estendono altresì a quelle istituzioni e qualifiche riconosciute direttamente equivalenti a titoli ufficiali nel settore della formazione superiore delle Parti, secondo le rispettive regole e normative.
- 3. Altri titoli di alta specializzazione nell'ambito del terzo ciclo della formazione superiore, rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti, possono essere riconosciuti sulla base delle rispettive legislazioni.

## Riconoscimento dei periodi di studio

- 1. In attuazione delle disposizioni della sezione V della Convenzione di Lisbona, le Istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore di una Parte riconosceranno i periodi di studio compiuti nell'ambito di programmi accademici accreditati svolti nelle Istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore dell'altra Parte, a meno che non sussistano differenze sostanziali tra i percorsi formativi oggetto della valutazione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, del presente Accordo.
- 2. I periodi di studio effettuati in regime di scambio accademico in Istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore di una delle Parti, che non comportino il rilascio di un titolo finale, comunque documentati da un certificato rilasciato dalle autorità accademiche competenti che ne attesti l'esito positivo ed i crediti formativi conseguiti sulla base del sistema ECTS o di altro sistema comparabile, potranno essere riconosciuti dalle autorità accademiche competenti dell'istituzione di provenienza, e consentire l'esonero dagli insegnamenti corrispondenti previsti dai relativi piani di studio ed il conseguente riconoscimento dei corrispettivi crediti formativi, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, del presente Accordo.

#### ARTICOLO 5

### Prosecuzione degli studi

- 1. In attuazione delle disposizioni della sezione VI della Convenzione di Lisbona, i titolari di titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti potranno avere accesso agli studi del livello successivo, secondo le corrispondenze definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Accordo, a meno che non sussistano casi di differenza sostanziale tra i titoli oggetto della valutazione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, del presente Accordo.
- 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1 del presente articolo, le Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di

formazione superiore delle Parti si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

#### ARTICOLO 6

Riconoscimento dei titoli della formazione superiore

In attuazione delle disposizioni della sezione VI della Convenzione di Lisbona, sono riconosciuti i titoli di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Accordo, che afferiscano a programmi di studio accreditati, secondo le regole e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

### ARTICOLO 7

Procedure di riconoscimento non accademico

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, prima parte, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, i titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza, conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore approvate dalla Santa Sede secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente Accordo, sono riconoscibili come corrispondenti rispettivamente alle Lauree e Lauree Magistrali, su istanza dell'interessato e secondo le procedure stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, a meno che non sussistano casi di differenze sostanziali in riferimento alla singola procedura valutativa.

### ARTICOLO 8

## Strumenti di attuazione

1. Le Parti demandano ad una successiva Intesa tecnica tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e la Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede la redazione e l'aggiornamento periodico degli elenchi delle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai rispettivi sistemi di formazione superiore, secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 2, del presente Accordo.

- 2. Al fine di facilitare le procedure di riconoscimento previste agli articoli 5, 6 e 7 del presente Accordo, le Parti demandano ad una successiva Intesa tecnica tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e la Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede la redazione e l'aggiornamento periodico delle tabelle di corrispondenza disciplinare tra i titoli accademici dei rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 3, del presente Accordo.
- 3. Le Parti concordano di applicare reciprocamente la corrispondenza tra le posizioni accademiche esistenti nei rispettivi ordinamenti, come stabilita dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 settembre 2016, n. 662, secondo le rispettive legislazioni.
- 4. Al fine di facilitare la valutazione dei titoli delle Parti e per accrescere le competenze valutative delle qualifiche estere provenienti anche da altri sistemi, le Parti promuovono la stretta collaborazione tra i rispettivi Centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona, e si impegnano ad incrementarla anche tramite lo sviluppo di strumenti, strutture e procedure comuni, collaborando inoltre in ambito nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti collegati alla valutazione delle qualifiche, ove opportuno anche in forma di consorzio o con parti terze.
- 5. Le Parti coopereranno per l'attuazione del presente Accordo e promuoveranno la collaborazione tra le Istituzioni della formazione superiore, anche tramite la partecipazione a programmi strutturati a livello internazionale, la realizzazione di programmi congiunti ed il mutuo accesso ai servizi per gli studenti e per i ricercatori.

Titoli accademici riconosciuti secondo l'art. 10 dell'Accordo di revisione del Concordato

Il presente Accordo non pregiudica quanto previsto dall'art. 10, n. 2 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, per il riconoscimento dei titoli accademici in

teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le Parti, e quanto disposto successivamente dalle medesime Parti per la sua attuazione.

### ARTICOLO 10

## Entrata in vigore e periodo di validità

- 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Esso resta in vigore per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta all'altra Parte, che avrà effetto dopo sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione.
- 2. Le Parti, di comune accordo, possono integrare o emendare il presente Accordo per iscritto; le integrazioni o gli emendamenti concordati entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo e costituiranno parte integrante del presente Accordo.

### ARTICOLO 11

### Disposizioni finali

- 1. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità al diritto internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
- 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi e certificati di studio che abbiano presentato le istanze di riconoscimento prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
- Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del principio dell'autonomia delle Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi della formazione superiore delle Parti.
- 4. Tutte le iniziative previste nel presente Accordo saranno messe in atto nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato italiano.

5. Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti per via diplomatica.

Fatto a Roma, il 13 febbraio 2019, in italiano.

Per la Santa Sede

Per la Repubblica Italiana

Giuseppe Card. Versaldi

Marco Bussetti

Apostolica Sedes et Italia alteram congruentem partem per Mutuas Notas certiorem fecerunt se utramque intraneas procedendi de iure rationes complevisse, necessarias ut haec Conventio vigere inciperet. Quae quidem Conventio die I mensis Septembris anno MMXIX vigere incipiet ad normam articuli X, §1, eiusdem Pactionis.

## Ш

Epistularum permutatio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Italicam de Valetudinario Paediatrico appellato «Bambino Gesù» amplificando.\*

# SEGRETERIA DI STATO

N. 8454/19/RS

Dal Vaticano, 14 giugno 2019

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ho l'onore di riferirmi al Trattato tra la Santa Sede e l'Italia firmato l'11 febbraio 1929, qui di seguito indicato come "Trattato del Laterano".

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (di seguito "Ospedale") appartiene alla Santa Sede e non è al momento giuridicamente separato dalla medesima, fermo restando quanto già convenuto tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana con lo scambio di lettere del 14 - 15 maggio 2018.

Considerato che, al fine di soddisfare la crescente richiesta di prestazioni sanitarie, l'Ospedale ha bisogno di realizzare il nuovo polo ospedaliero di Villa Pamphili, nonché di ampliare la sede di Palidoro, sono a proporre che il regime dell'art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano si estenda alle aree indicate nella Tabella allegata.

Resta inteso che il regime dell'articolo 16, secondo comma, del Trattato del Laterano è accordato limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione del Polo Ospedaliero di Villa Pamphili e all'ampliamento della sede di Palidoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Sarà cura della Segreteria di Stato notificare per via diplomatica il definitivo completamento dei lavori prima di tale data e la conseguente cessazione anticipata del regime indicato nella presente.

In presenza di giusti motivi le Parti potranno concordare una proroga per il tempo strettamente necessario al completamento delle opere.

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Haec Conventio publici iuris facta erit etiam in AAS, CXIII (2021), Numerus Specialis (15 Sept. 2021), 24-26.

È intenzione della Santa Sede far svolgere i lavori nel rispetto della vigente normativa italiana in materia urbanistica. A tal fine i documenti progettuali ed eventuali varianti sostanziali degli stessi che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per via diplomatica e a cura della Segreteria di Stato, con almeno tre mesi di anticipo, salvo motivate ragioni di urgenza.

Nel caso in cui la Santa Sede ritenesse di non potersi adeguare ad eventuali osservazioni della Parte italiana, sarà convocata, a richiesta di una delle Parti comunicata per via diplomatica, una Commissione tecnica paritetica per l'esame delle problematiche insorte, in vista di individuare una soluzione mutuamente soddisfacente, nello spirito di amicizia e di collaborazione che tradizionalmente informa le relazioni tra la Santa Sede e l'Italia.

È auspicio della Santa Sede che si possa, in termini brevi, addivenire ad un'intesa bilaterale concernente tutte le sedi dell'Ospedale, al fine di renderne omogeneo il regime giuridico.

Voglia gradire, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, l'espressione della mia più alta e distinta considerazione.

> Pietro Card. Parolin Segretario di Stato di Sua Santità

## **ALLEGATO**

| Immobili (Polo osp.<br>Villa Pamphili) | Dati catastali |             |      | Superficie | N                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | foglio         | part.       | sub. | mq         | Note                                                                                                                                                                    |
| Via di Villa<br>Pamphili n. 84         | 456            | 3           |      | 19000 (*)  | (*) Valido per civico 84 e 100                                                                                                                                          |
|                                        |                | 4           | 502  |            |                                                                                                                                                                         |
|                                        |                | 228         | 1    | 19000 (*)  | (*) Valido per civico 84 e 100                                                                                                                                          |
| Via di Villa<br>Pamphili n. 100        | 456            | 467<br>(**) |      |            | (**) Particella già censita nel<br>catasto terreni, risulta ora<br>riferita alla categoria <i>Ente</i><br><i>Urbano</i> in quanto vi è stato<br>edificato un fabbricato |

| Via di Santa Maria<br>Mediatrice n. 2             | 427          | 40                        | 501                   | 6932 (*)           | (*) Dato desunto dai dati<br>catastali                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |              | 381                       | 501                   |                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                   |              | 380                       |                       |                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                   |              | 123                       | 501                   |                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                   |              | 380 (*)                   |                       |                    | (*) Particelle già censite nel<br>catasto terreni, risultano ora<br>riferite alla categoria <i>Ente</i><br><i>Urbano</i> in quanto vi è stato<br>edificato un fabbricato |
|                                                   |              | 123 (*)                   |                       |                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                   |              | 40 (*)                    |                       |                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                   |              |                           |                       |                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                   |              |                           |                       |                    |                                                                                                                                                                          |
| Immobili (Polo osp.                               | Da           | ıti catast                | ali                   | Superficie         | Note                                                                                                                                                                     |
| Immobili (Polo osp.<br>Palidoro)                  | Da<br>foglio | ıti catast<br>part.       | ali<br>sub.           | Superficie<br>mq   | Note                                                                                                                                                                     |
| · -                                               |              |                           |                       |                    | Note                                                                                                                                                                     |
| · -                                               |              | part.                     |                       | mq                 | Note                                                                                                                                                                     |
| Palidoro)                                         |              | part.                     | sub.                  | mq                 | Note                                                                                                                                                                     |
| Palidoro)  Palidoro – Via della                   | foglio       | part. 38 38               | sub.<br>-<br>501      | mq<br>197950<br>-  | Note                                                                                                                                                                     |
| Palidoro)                                         |              | part.  38  38  73  39  71 | sub.<br>-<br>501      | mq 197950 - 283000 | Note  (*) Particella già censita nel catasto terreni, risulta ora                                                                                                        |
| Palidoro)  Palidoro – Via della Torre di Palidoro | foglio       | part.  38  38  73  39     | sub.<br>-<br>501<br>- | mq 197950 - 283000 | (*) Particella già censita nel                                                                                                                                           |

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prot. 6124 P-

Roma, 18 giugno 2019

Signor Segretario di Stato,

in risposta alla Sua nota del 14 giugno u.s., ho l'onore di comunicarLe che le proposte ivi contenute sono accettate dal Governo della Repubblica italiana.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, l'espressione della mia più alta e distinta considerazione, con la più viva cordialità,

GIUSEPPE CONTE

Presidente del Consiglio dei Ministri

## IV

Conventio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Congensem de relationibus Ecclesiae Catholicae cum Civitate.\*

ACCORDO QUADRO

ACCORD-CADRE

TRA LA SANTA SEDE  $\mathbf{E}$ LA REPUBBLICA DEL CONGO SULLE RELAZIONI TRA LA CHIESA CATTOLICA  $\mathbf{E}$ LO STATO

ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET LE SAINT-SIÈGE SUR LES RELATIONS **ENTRE** L'ÉTAT ET L'ÉGLISE CATHOLIQUE

La Santa Sede e la Repubblica del Congo La République du Congo et le Saint-Siège

Desiderose di fissare il quadro giuridico delle relazioni fra la Chiesa

cattolica e lo Stato congolese;

Tenendo conto delle norme costituzionali della Repubblica del Congo, degli Atti del Concilio Ecumenico Vaticano II, delle norme del diritto canonico e dei principi internazionalmente riconosciuti in materia di libertà, di credo e di religione;

Considerando l'importanza della Chiesa cattolica e dei suoi fedeli nella vita nazionale del Congo, il

Soucieux de sceller le cadre juridique des relations entre l'Église catholique et l'État congolais;

Tenant compte des normes constitutionnelles de la République du Congo, des Actes du Concile Œcuménique Vatican II, des normes du droit canonique et des principes internationalement reconnus en matière de liberté, de croyance et de religion;

Considérant la place de l'Église catholique et de ses fidèles dans la vie nationale au Congo, le rôle de

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Haec Conventio publici iuris facta erit etiam in AAS, CXIII (2021), Numerus Specialis (15 Sept. 2021), 27-36.

ruolo della Chiesa cattolica nello sviluppo spirituale, socio-culturale e pedagogico del Popolo congolese, come anche la ricchezza delle tradizioni religiose del Continente africano;

Reiterando il rispetto dei principi della sacralità della vita e della dignità umana, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

La Santa Sede e la Repubblica del Congo definiscono, con il presente Accordo Quadro, i principi e le norme che reggono le relazioni e le modalità di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato congolese.

### Articolo 2

La Chiesa cattolica e lo Stato congolese sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani, indipendenti e autonomi. Questi principi sono alla base delle loro relazioni e di qualsiasi attività che essi possono compiere congiuntamente per il benessere spirituale e materiale dell'uomo o a favore del bene comune, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona umana.

### Articolo 3

1. La Repubblica del Congo riconosce la personalità giuridica a cal'Église catholique dans le développement spirituel, socio-culturel et pédagogique du Peuple congolais ainsi que la richesse des traditions religieuses du Continent africain;

Réitérant le respect des principes de la sacralité de la vie et de la dignité humaine, ainsi que de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Sont convenus de ce qui suit :

### Article 1

La République du Congo et le Saint-Siège définissent par le présent Accord-Cadre les principes et les règles qui régissent les relations et les modalités de collaboration entre l'Église catholique et l'État congolais.

### Article 2

L'État congolais et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre, souverains, indépendants et autonomes. Ces principes sous-tendent leurs relations et toute œuvre qu'ils peuvent accomplir ensemble pour le bien-être spirituel et matériel de l'homme ou en faveur du bien commun, dans le respect de la dignité et des droits de la personne humaine.

### Article 3

1. La République du Congo reconnaît la personnalité juridique à rattere pubblico che la Chiesa cattolica possiede per natura.

2. La Repubblica del Congo riconosce la personalità giuridica di tutte le istituzioni della Chiesa cattolica, che sono costituite come persona giuridica di carattere pubblico o privato dal Codice di Diritto Canonico e che sono rette dalle loro norme proprie; in particolare, la Conferenza Episcopale del Congo e tutte le circoscrizioni ecclesiastiche.

### Articolo 4

- 1. La Chiesa cattolica stabilisce liberamente le norme giuridiche nel suo ambito di competenza. Essa ha il diritto di erigere, di modificare o di sopprimere le istituzioni ecclesiastiche.
- 2. Quando la Santa Sede erige, modifica o sopprime sovranamente le circoscrizioni ecclesiastiche, ne informa immediatamente le Autorità congolesi competenti nel quadro del presente Accordo Quadro.

## Articolo 5

La Repubblica del Congo garantisce alla Chiesa cattolica, ai suoi fedeli e ai responsabili delle sue istituzioni, la libertà di comunicare e di mantenersi in contatto con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, come anche con le Chiese particolari, gli organismi

caractère public que l'Église catholique possède par nature.

2. La République du Congo reconnaît la personnalité juridique de toutes les institutions de l'Église catholique qui sont établies comme personne juridique à caractère public ou privé par le Code de Droit Canonique et qui sont régies par leurs règles propres ; en particulier, la Conférence Épiscopale du Congo et toutes les circonscriptions ecclésiastiques.

#### Article 4

- 1. L'Église catholique fixe librement les normes juridiques dans son domaine de compétence. Elle a le droit d'ériger, de modifier ou de supprimer les institutions ecclésiastiques.
- 2. Lorsque le Saint-Siège érige, modifie ou supprime souverainement les circonscriptions ecclésiastiques, il en informe aussitôt les Autorités congolaises compétentes dans le cadre du présent Accord-Cadre.

## Article 5

La République du Congo garantit à l'Église catholique, à ses fidèles et aux responsables de ses institutions, la liberté de communiquer et de se maintenir en relation avec le Saint-Siège, avec les Conférences épiscopales d'autres pays, ainsi qu'avec les Églises parti-

e le persone che si trovano all'interno o all'esterno della Repubblica del Congo.

# Articolo 6

- 1. La Repubblica del Congo riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica il libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare per quanto riguarda il culto, il governo dei propri fedeli e l'insegnamento in tutte le sue forme, le opere caritative, le attività delle associazioni e le opere dei suoi istituti.
- 2. In conformità alla sua legislazione, Essa assicura l'inviolabilità dei luoghi di culto, delle chiese, delle cappelle, dei cimiteri e le loro dipendenze, in particolare i vescovadi, le canoniche, i conventi, i tribunali e gli archivi ecclesiastici. La forza pubblica può accedere a tali luoghi o su richiesta dell'Autorità ecclesiastica competente oppure, previa notifica alla medesima Autorità, per eseguire un mandato giudiziario concernente persone accusate di delitti commessi sul territorio dello Stato.
- 3. Nel caso di rischi gravi e accertati per la sicurezza delle persone o dei beni, le Autorità congolesi competenti possono prendere tutte le necessarie misure di protezione, con riserva di avvertirne previamente le Autorità ecclesiastiche competenti, cioè il Vescovo diocesano e

culières, les organismes et les personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de la République du Congo.

# Article 6

- 1. La République du Congo reconnaît et garantit à l'Église catholique le libre exercice de sa mission apostolique, en particulier pour ce qui concerne le culte, le gouvernement de ses fidèles et l'enseignement sous toutes ses formes, les œuvres de bienfaisance, les activités des associations et les œuvres de ses instituts.
- 2. Elle assure, conformément à sa législation, l'inviolabilité des lieux de culte, des églises, des chapelles, des cimetières et leurs annexes, en particulier les évêchés, les presbytères, les couvents, les tribunaux et les archives ecclésiastiques. La force publique peut accéder à de tels lieux : à la demande de l'Autorité ecclésiastique compétente ; ou bien, après notification de la même Autorité, pour exécuter un mandat judiciaire concernant des personnes accusées de délits commis sur le territoire de l'État.
- 3. En cas de risques graves et avérés pour la sécurité des personnes ou des biens, les Autorités congolaises compétentes peuvent prendre toutes mesures de protection nécessaires, sous réserve d'en avertir au préalable les Autorités ecclésiastiques compétentes, en

la persona responsabile dell'edificio in questione.

#### Articolo 7

- 1. Le nomine, come anche l'attribuzione delle cariche ecclesiastiche, sono riservate esclusivamente alla Chiesa cattolica, in conformità alle norme del diritto canonico.
- 2. La nomina, il trasferimento, la destituzione e l'accettazione della rinuncia dei Vescovi spetta esclusivamente alla Santa Sede.
- 3. Prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la Santa Sede, a titolo di cortesia, farà conoscere confidenzialmente al Governo congolese il nome dell'eletto.

# Articolo 8

- 1. Per qualsiasi denuncia, indagine o azione giudiziaria riguardante un chierico o un religioso (religiosa), le Autorità giudiziarie faranno conoscere previamente e confidenzialmente al Vescovo del luogo del domicilio dell'interessato i motivi di tali misure. Se si tratta di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, ne sarà informato anche il suo diretto Superiore.
- 2. Se si tratta di un Vescovo o di un sacerdote che esercita una giurisdizione assimilabile a quella di un Vescovo diocesano, la Santa Sede sarà previamente informata sulle misure che si intendono prendere nei suoi confronti.

l'occurrence l'Évêque diocésain et le responsable de l'édifice concerné.

#### Article 7

- 1. Les nominations ainsi que l'attribution des charges ecclésiastiques sont, conformément au droit canonique, exclusivement réservées à l'Église catholique.
- 2. La nomination, le transfert, la destitution et l'acceptation de la renonciation des Évêques appartiennent exclusivement au Saint-Siège.
- 3. Avant la publication de la nomination d'un Évêque diocésain, le Saint-Siège fera connaître confidentiellement, par courtoisie, le nom de l'élu au Gouvernement congolais.

# Article 8

- 1. Pour toute dénonciation, information ou poursuite concernant un clerc ou religieux (religieuse), les Autorités judiciaires feront connaître au préalable et confidentiellement à l'Évêque du lieu du domicile de l'intéressé les motifs de telles mesures. S'il s'agit d'un membre d'un Institut de vie consacrée ou d'une Société de vie apostolique, son Supérieur direct en sera aussi informé.
- 2. S'il s'agit d'un Évêque ou d'un prêtre exerçant une juridiction assimilée à celle d'un Évêque diocésain, le Saint-Siège sera informé au préalable des mesures envisagées à son égard.

# Articolo 9

- 1. Il segreto della confessione sacramentale è assoluto e, pertanto, inviolabile. Non è quindi mai permesso di interrogare un chierico su questa materia.
- 2. I Vescovi, i sacerdoti, i religiosi (le religiose) hanno diritto al rispetto dell'obbligo al segreto, legato al loro ministero o stato di vita, allo stesso modo che per i membri di altre professioni, ai quali è riconosciuto il rispetto del segreto professionale.

#### Articolo 10

- 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquisire, possedere, disporre e alienare beni mobili e immobili, come anche diritti patrimoniali, in conformità con il diritto canonico e la legislazione in vigore nella Repubblica del Congo.
- 2. Esse possono, inoltre, istituire fondazioni, le cui attività, per quanto attiene ai loro effetti civili, saranno sottoposte alle norme legali e regolamentari congolesi.

#### Articolo 11

1. La Chiesa cattolica gode della libertà di editare, di pubblicare, di divulgare e di vendere libri, giornali, produzioni letterarie o artistiche, mezzi audiovisivi e materiale informatico, nonché della libertà

#### Article 9

- 1. Le secret de la confession sacramentelle est absolu et par conséquent, inviolable. Il n'est donc jamais permis d'interroger un clerc en cette matière.
- 2. Les Évêques, les prêtres, les religieux (religieuses) ont droit au respect de l'obligation au secret liée à leur ministère ou état de vie, de la même manière que pour les membres d'autres professions à qui le respect du secret professionnel est reconnu.

#### Article 10

- 1. Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, disposer et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, comme des droits patrimoniaux, en conformité avec le droit canonique et la législation en vigueur en République du Congo.
- 2. Elles peuvent, en outre, instituer des fondations, dont les activités, quant à leurs effets civils, seront soumises aux normes légales et réglementaires congolaises.

#### Article 11

1. L'Église catholique jouit de la liberté d'éditer, de publier, de divulguer et de vendre des livres, des journaux, des œuvres, des supports audio-visuels et du matériel informatique, ainsi que de la liberté d'orga-

di organizzare ogni attività strettamente connessa con la sua missione apostolica, con riserva del rispetto dell'ordine pubblico e della dignità e libertà dei cittadini.

2. È garantito alla Chiesa cattolica un libero accesso ai mezzi pubblici di comunicazione così come il diritto di creare e di gestire direttamente giornali, radio o canali di televisione, compreso attraverso mezzi informatici (internet), in conformità con la legislazione congolese vigente.

# Articolo 12

La Repubblica del Congo riconosce e protegge, in applicazione delle norme giuridiche congolesi e canoniche, il diritto dei fedeli cattolici di associarsi per perseguire attività specifiche nell'ambito della missione della Chiesa. Pur essendo sottomesse alla legislazione congolese in ciò che attiene agli aspetti civili delle loro attività, queste associazioni, in forza del loro carattere di interesse generale, potranno tuttavia beneficiare di disposizioni particolari relative ai loro statuti e alla loro capacità giuridica, previste da un accordo stipulato fra il Governo congolese e la Conferenza Episcopale del Congo, agendo quest'ultima con la previa approvazione della Santa Sede.

niser toute activité étroitement liée à sa mission apostolique, sous réserve du respect de l'ordre public et de la dignité et liberté des citoyens.

2. Il est garanti à l'Église catholique un libre accès aux moyens publics de communication ainsi que le droit de créer et de gérer directement des journaux, radios ou chaînes de télévisions, y compris par des moyens informatiques (Internet), conformément à la législation congolaise en vigueur.

# Article 12

La République du Congo reconnaît et protège, en application des normes juridiques congolaises et canoniques, le droit des fidèles catholiques de s'associer pour poursuivre des activités spécifiques dans le cadre de la mission de l'Église. Tout en étant soumises à la législation congolaise en ce qui concerne les aspects civils de leurs activités, ces associations, en raison de leur caractère d'intérêt général, pourront toutefois bénéficier de dispositions particulières relatives à leurs statuts et à leur capacité juridique, prévues par un accord conclu entre le Gouvernement congolais et la Conférence Épiscopale du Congo, celle-ci agissant avec l'approbation préalable du Saint-Siège.

#### Articolo 13

La Chiesa cattolica ha il diritto di creare istituzioni educative di tutti i livelli e di gestirle secondo le norme canoniche e nel rispetto della legislazione congolese.

# Articolo 14

La Repubblica del Congo garantisce il diritto della Chiesa cattolica di designare cappellani che assumeranno l'incarico di guida spirituale presso i fedeli cattolici, membri della forza pubblica congolese e delle forze armate, come anche presso i fedeli che dimorano o lavorano nelle strutture penitenziarie od ospedaliere e negli istituti di assistenza medica e sociale.

# Articolo 15

- 1. La Chiesa cattolica ha il diritto di creare liberamente delle istituzioni per esercitare attività caritative, educative e di assistenza socio-sanitaria connesse con la sua missione spirituale.
- 2. Le autorità competenti della Repubblica del Congo e la Conferenza Episcopale del Congo, nei limiti delle possibilità economiche dello Stato congolese, potranno trovare degli accordi in vista di una partecipazione finanziaria statale in favore delle opere della Chiesa cattolica nella Repubblica del Congo che

#### Article 13

L'Église catholique a le droit de créer des institutions éducatives de tous niveaux et de les gérer selon les normes canoniques et dans le respect de la législation congolaise.

#### Article 14

La République du Congo garantit le droit de l'Église catholique de désigner des aumôniers qui assumeront la charge de guide spirituel auprès des fidèles catholiques membres de la force publique congolaise et des forces armées, ainsi que des fidèles séjournant ou travaillant dans les établissements pénitentiaires ou hospitaliers et dans les instituts d'assistance médicale et sociale.

#### Article 15

- 1. L'Église catholique a le droit de créer librement des institutions pour exercer des activités de bienfaisance, d'éducation, d'assistance socio-sanitaire, liées à sa mission apostolique.
- 2. Les Autorités compétentes de la République du Congo et la Conférence Épiscopale du Congo pourront, dans la mesure des capacités budgétaires de l'État congolais, trouver d'éventuels arrangements en vue de sa participation financière aux œuvres de bien commun dans le domaine de la santé, de l'éducation et

sono al servizio del bene comune nel campo della salute, dell'educazione e dell'assistenza sociale e medica.

#### Articolo 16

- 1. La Santa Sede e la Repubblica del Congo risolveranno, per via diplomatica, le eventuali difficoltà che possano sorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo Quadro.
- 2. Le materie di comune interesse, che richiedano soluzioni nuove o supplementari, saranno trattate di comune intesa dalle Parti contraenti.
- 3. La Santa Sede e la Repubblica del Congo convengono di concludere, su materie di comune interesse, atti pattizi specifici e connessi con il presente Accordo Quadro.

#### Articolo 17

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, rivisto o modificato su iniziativa di una delle Parti contraenti. Le disposizioni emendate, riviste o modificate entreranno in vigore dopo essere state approvate dalle Parti contraenti.

# Articolo 18

Il presente Accordo Quadro sarà ratificato secondo le procedure, previste dalle norme costituzionali proprie delle Alte Parti contraenti, de l'assistance sociale et médicale, entreprises par l'Église catholique en République du Congo.

#### Article 16

- 1. La République du Congo et le Saint-Siège règleront, par voie diplomatique, les éventuelles difficultés pouvant résulter de l'interprétation et de l'exécution du présent Accord-Cadre.
- 2. Les matières d'intérêt commun qui demandent des solutions nouvelles ou supplémentaires seront traitées de commun accord par les Parties contractantes.
- 3. La République du Congo et le Saint-Siège s'accordent à conclure, sur des matières d'intérêt commun, des actes conventionnels spécifiques et connexes au présent Accord-Cadre.

#### Article 17

Le présent Accord-Cadre peut être amendé, révisé ou modifié sur initiative de l'une des Parties contractantes. Les dispositions amendées, révisées ou modifiées entrent en vigueur après leur approbation par les Parties contractantes.

# Article 18

Le présent Accord-Cadre sera ratifié selon les procédures prévues par les normes constitutionnelles propres aux Hautes Parties contractaned entrerà in vigore a partire dallo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Brazzaville, il 3 febbraio 2017, in un (1) esemplare originale in lingua italiana e francese, le due versioni facendo egualmente fede.

tes et entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Fait à Brazzaville, le 3 février 2017, en un (1) exemplaire original en langue française et italienne, les deux versions faisant également foi.

#### PER LA SANTA SEDE

Card. Pietro Parolin

Segretario di Stato

# POUR LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

Clément Mouamba

Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Commutatio instrumentorum ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem atque Rempublicam Congensem constitutae, confecta est in Civitate Vaticana die II mensis Iulii anno MMXIX, a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam articuli XVIII eiusdem Pactionis.

# SECRETARIA STATUS

Lineamenta pastoralia de civili perscriptione Cleri in Sinis.

Da tempo giungono alla Santa Sede, da parte di Vescovi della Cina Continentale, richieste di una concreta indicazione circa l'atteggiamento da assumere di fronte all'obbligo di presentare domanda di registrazione civile. Al riguardo, com'è noto, molti Pastori rimangono profondamente perplessi perché la modalità di tale registrazione – obbligatoria secondo i nuovi regolamenti sulle attività religiose, pena l'impossibilità di agire pastoralmente – comporta, quasi sempre, la firma di un documento in cui, nonostante l'impegno assunto dalle Autorità cinesi di rispettare anche la dottrina cattolica, si deve dichiarare di accettare, fra l'altro, il principio di indipendenza, autonomia e auto-amministrazione della Chiesa in Cina.

La complessità della realtà cinese e il fatto che nel Paese pare non esistere un'unica prassi applicativa dei regolamenti per gli affari religiosi, rendono particolarmente difficile pronunciarsi in materia. La Santa Sede, da una parte, non intende forzare la coscienza di alcuno. Dall'altra, considera che l'esperienza della clandestinità non rientra nella normalità della vita della Chiesa, e che la storia ha mostrato che Pastori e fedeli vi fanno ricorso soltanto nel sofferto desiderio di mantenere integra la propria fede (cfr. n. 8 della Lettera di Benedetto XVI ai cattolici cinesi del 27 maggio 2007). Perciò, la Santa Sede continua a chiedere che la registrazione civile del Clero avvenga con la garanzia di rispettare la coscienza e le profonde convinzioni cattoliche delle persone coinvolte. Solo così, infatti, si possono favorire sia l'unità della Chiesa sia il contributo dei cattolici al bene della società cinese.

Per quanto, poi, concerne la valutazione dell'eventuale dichiarazione che si deve firmare all'atto della registrazione, in primo luogo è doveroso tenere presente che la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese dichiara formalmente di tutelare la libertà religiosa (art. 36). In secondo luogo, l'Accordo Provvisorio del 22 settembre 2018, riconoscendo il ruolo peculiare del Successore di Pietro, porta logicamente la Santa Sede a intendere e interpretare l'«indipendenza» della Chiesa cattolica in Cina non in

senso assoluto, cioè come separazione dal Papa e dalla Chiesa universale, ma relativo alla sfera politica, secondo quanto avviene in ogni parte del mondo nelle relazioni tra il Papa e una Chiesa particolare o tra Chiese particolari. Del resto, affermare che nell'identità cattolica non vi può essere separazione dal Successore di Pietro, non significa voler fare di una Chiesa particolare un corpo estraneo alla società e alla cultura del Paese in cui essa vive ed opera. In terzo luogo, il contesto attuale dei rapporti fra la Cina e la Santa Sede, caratterizzato da un consolidato dialogo fra le due Parti, è diverso da quello che ha visto nascere gli organismi patriottici negli anni cinquanta del secolo scorso. In quarto luogo, si aggiunga il fatto di grande rilievo che, nel corso degli anni, molti Vescovi ordinati senza il mandato apostolico hanno chiesto e ottenuto la riconciliazione con il Successore di Pietro, così che tutti i Vescovi cinesi sono oggi in comunione con la Sede Apostolica e desiderano una sempre maggiore integrazione con i Vescovi cattolici del mondo intero.

Di fronte a questi fatti, è legittimo aspettarsi un atteggiamento nuovo da parte di tutti, anche nell'affrontare le questioni pratiche riguardanti la vita della Chiesa. Da parte sua, la Santa Sede continua a dialogare con le Autorità cinesi sulla registrazione civile dei Vescovi e dei sacerdoti per trovare una formula che, nell'atto della registrazione, rispetti non solo le leggi cinesi ma anche la dottrina cattolica.

Nel frattempo, alla luce di quanto sopra, se un Vescovo o un sacerdote decide di registrarsi civilmente ma il testo della dichiarazione per la registrazione non appare rispettoso della fede cattolica, egli preciserà per iscritto all'atto della firma che lo fa senza venir meno alla dovuta fedeltà ai principi della dottrina cattolica. Se non è possibile mettere questa precisazione per iscritto, il richiedente la farà anche solo verbalmente e se possibile alla presenza di un testimone. In ogni caso, è opportuno che il richiedente certifichi poi al proprio Ordinario l'intenzione con la quale ha fatto la registrazione. Questa, infatti, è sempre da intendersi all'unico fine di favorire il bene della comunità diocesana e la sua crescita nello spirito di unità, come anche un'evangelizzazione adeguata alle nuove esigenze della società cinese e la gestione responsabile dei beni della Chiesa.

In pari tempo, la Santa Sede comprende e rispetta la scelta di chi, in coscienza, decide di non potersi registrare alle presenti condizioni. Essa rimane loro vicina e chiede al Signore di aiutarli a custodire la comunione

con i propri fratelli nella fede, anche di fronte alle prove che ciascuno si troverà ad affrontare.

Il Vescovo, da parte sua, "nutra e manifesti pubblicamente la propria stima per i presbiteri, dimostrando fiducia e lodandoli se lo meritano; rispetti e faccia rispettare i loro diritti e li difenda da critiche infondate; dirima prontamente le controversie, per evitare che inquietudini prolungate possano offuscare la fraterna carità e danneggiare il ministero pastorale" (Apostolorum Successores, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 2004, n. 77).

È importante, poi, che anche i fedeli laici non solo comprendano la sopra descritta complessità della situazione, ma anche accolgano con cuore grande la sofferta decisione presa dai loro Pastori, qualunque essa sia. La comunità cattolica locale li accompagni con spirito di fede, con la preghiera e con l'affetto, astenendosi dal giudicare le scelte degli altri, custodendo il vincolo dell'unità e usando misericordia verso tutti.

In ogni caso, nell'attesa di poter giungere attraverso un franco e costruttivo dialogo tra le due Parti, come accordato, ad una modalità di registrazione civile del Clero più rispettosa della dottrina cattolica, e quindi della coscienza delle persone coinvolte, la Santa Sede chiede che non si pongano in atto pressioni intimidatorie nei confronti delle comunità cattoliche «non ufficiali», come purtroppo è già avvenuto.

Infine, la Santa Sede ha fiducia che tutti possano accogliere queste indicazioni pastorali come uno strumento per aiutare coloro che si trovano a dover fare scelte non facili, a compierle con spirito di fede e di unità. Tutti – Santa Sede, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici – sono chiamati a discernere la volontà di Dio con pazienza e umiltà in questo tratto del cammino della Chiesa in Cina, segnato da tante speranze ma anche da perduranti difficoltà.

Dal Vaticano, 28 giugno 2019, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

La Santa Sede

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

# ARGENTORATENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Alfonsae Mariae Eppinger (in saeculo: Elisabethae), Fundatricis Congregationis Sororum a SS.mo Salvatore (1814-1867)

# **DECRETUM SUPER MIRACULO**

Venerabilis Serva Dei Alfonsa Maria Eppinger (in saeculo Elisabetha) die 9 mensis Septembris anno 1814 in pago v.d. Niederbronn in Alsatia septemptrionali nata est. Iam a pueritia morbi sollicitudines cognovit, a Domini Passionis contemplatione adlecta, singulares gratias adepta est ex quibus vim hausit ad perfectionis viam ascendendam. Sic in coniunctione cum Deo et devotione erga Sanctissimum Sacramentum progredi potuit. Multas difficultates sustinuit tam in corpore quam in spiritu, in hoc autem animum suum umquam demittens, et anno 1846 cum longiore aegrotatione laborabat mysticam praesentiam percepuit Christi ei apparentis, loquentis et exhortantis. Anno autem 1848 anxietatem suo in animo quatientem amplius comprehendit scilicet desiderium humanos dolores solandi, ad hunc finem assequendum novam Congregationem fundavit. Quippe, quamvis graviter aegrota esset, repente convaluit et operam inchoavit, cui omnino se tradidit, id est fundavit Congregationem Sororum a Sanctissimo Salvatore. Die 2 mensis Ianuarii anno 1850 religiosa vota emisit. Generalis Superiorissa nominata, mater Alfonsa Maria duodeviginti per annos Congregationem prudentia ac navitate in agendo rexit. Flamma eius caritatis splendide apparuit praecipue cum anno 1854 terribilis cholerae pestilentia ingruit, vel inter annum 1854 et 1866 cum bella exarserunt et denique anno 1855 cum rursus pestilentia cholerae et typhi ruerunt. Mater Alfonsa Maria die 31 mensis Iulii anno 1867 mortali e vita excessit. Summus Pontifex Benedictus XVI anno 2011 eius virtutes heroicas agnovit.

Quoad Beatificationem, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram quandam mulieris sanationem subiecit, quae Mulhusae in Gallia mense Maio anno 1955 evenerat. Primis mensibus illius anni mulier se ex abdomine laborare acrius dicebat ponderis cum magno decremento. Medici intestini occlusionis diagnosim fecerunt: hac re, nulla interposita mora, chirurgicae sectioni subiecta est. Resectionem ileocaecalis adhibita est et consequenter etiam intestini transitum continuum restitutum est. Cum inutiles exitus evaserunt, rursus mulier alteri chirurgicae sectioni subiecta est ex qua comperta est sanguinis effusio peritonaei in regione. Nova etiam detrimenta accesserunt, quae iam gravis condicio mulieris extremum in discrimen adduxerunt. Vespere diei 28 mensis Maii eius mors iam pro certa habebatur.

Iis gravissimis rebus Superiorissa illius nosocomii, in quo mulier aegrota recepta erat, novendiales orationes peragere ad Venerabilem Fundatricem Instituti, cuius ipsamet sodalis erat, hac in oratione secum traxit etiam consorores suas. Etiam aegrota orationi illi accessit et suo sub pulvinari parvam imaginem una cum reliquia ex indumentis Matris Alfonsae Mariae excepit. Sequenti die aegrota clare ostendit signa valetudinis subito redintegratae, naturalium omnium functionum cum refectione et sine ullo mali naevo, qui ad limina vitae eam perduxerat. Subsequentes medicae inquisitiones nihil mali invenerunt et perfectam sanationem confirmaverunt. Mulier octuagesimo quinto anno suae aetatis, undeviginti annis post haec facta, aliis causis mortua est.

De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam ecclesiasticam Argentoratensem a die 20 mensis Februarii anno 1959 ad diem 21 mensis Martii anno 1960 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 10 mensis Octobris anno 2008 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii in sessione diei 1 mensis Iunii anno 2017 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem et ex hodiernis scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 26 mensis Octobris anno 2017 Congressus auctus est Peculiaris Theologorum Consultorum, positivo cum exitu. Die autem 16 mensis Ianuarii anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Amato praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium

et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Alfonsae Mariae Eppinger (in saeculo: Elisabethae), Fundatricis Congregationis Sororum a Ss.mo Salvatore, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam mulieris a "sub occlusione intestinale da pelvi peritonite saccata secondaria ed appendicite perforata, sottoposta a terapia chirurgica mediante resezione ileo colica con ileotrasversostomia. Occlusione intestinale post-operatoria da stenosi della ileotrasversostomia. Reintervento di ampliamento della stomia ed ileostomia con tubo Nelaton. Sepsi".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 26 mensis Ianuarii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# ROMANA

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Cloeliae Merloni, Fundatricis Instituti Apostolarum a Sacro Corde Iesu (1861-1930)

# **DECRETUM SUPER MIRACULO**

Venerabilis Serva Dei Cloelia Merloni Fori Livii die 10 mensis Martii anno 1861 e familia tenui genere nata est. Cum tertium annum suae aetatis ageret, matre orbata est. Pater praeceptoris auxilio eam instituit. Serva Dei eius pueritiam serene degit, quamvis de religiosa condicione nulla esset mentio. Cloelia tamen incepit percipere vehementissimum invitamentum erga spiritualia et in fide fortiter confirmata est. Quamvis exoptaret soror esse hoc in proposito suae vocationis valetudinis infirmitate impediretur, quippe anno 1893 a tuberculosi correpta fere ad limina vitae perducta est. Valetudine redintegrata, Sancti Aloisii Guanella hortatu, Viaregium ea se contulit, ubi una cum duobus suis mulieribus amicis, anno 1894 primum constituit illam societatem Apostolarum a Sacro Corde Iesu, pro puerorum institutione in scholis et pro excipiendis personis in difficultatibus. Postea Congregatio operam suam vertit potius ad promovendis missionibus inter Italicos immigratos in externas nationes maxime in Brasiliam et Foederatas Civitates Americae Septemptrionalis. Omnibus in locis in quibus Mater Cloelia vixerat, eadem actuose egit et operam suam summis viribus navavit ut Ecclesiae loci constanti ac observantissima sedulitate apte ministraretur. Singularem ostendit dilectionem et curam erga pueros parentibus orbatos, aegrotos et pauperes. Eius nava industria ex fide et caritate exorta profundissimo spiritu orationis suffulta est. Ob quasdam quaestiones, Mater Cloelia suum munus superiorissae relinquere debuit et magna ex parte communitatis e vita exclusa est. Summa patientia et humilitate sustinuit dolores, qui in corpore et in animo suam vitam comitati sunt, intimo animo crucis mysterium participavit. Serva Dei in integrum quoad suam famam omnino restituta, Romae die 21 mensis Novembris anno 1930 decessit. Summus Pontifex Franciscus anno 2016 heroicas agnovit virtutes eius.

Quoad Beatificationem, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram quandam viri sanationem subiecit, quae Paulopoli in Brasilia mense Martio anno 1951 evenerat. Illo in mense aegrotus, qui medicinam et chirurgicam artem profitens quadragesimum secundum annum aetatis suae agebat, omnium artuum progressiva paralysi correptus est. Statim receptus est iuxta clinicam sedem curationis valentissimam ibique medici diagnosim ediderunt progredientis paralysis, quae paucis diebus gravissima facta est cum multarum corporis partium detrimento scilicet trunci, musculorum respirationis, colli musculorum, cranicorum nervorum et vultus musculorum. Hac re tam respiratio quam deglutitio graviter in discrimen adductae sunt. Ad diem 21 mensis Martii res ad summam desperationem pervenerat et, cum aegrotus cyanoticus factus esset, omnes curationes intermissae sunt.

Eodem vespere aegroti mulier exhortata est a quadam sorore Apostola a Sacro Corde ut orationem suam ad Venerabilem Fundatricem intenderet. Mulier praeterea reliquiam scilicet filum ex indumentis Cloeliae Merloni accepit, quod aliquantum aquae adhibens ei morituro potandum ministravit. Exinde eius valetudo in melius mutare incepit eo ut omnes naturales functiones cito omnino redintegrarentur. Eius valetudo, etiam secundum clinicas inquisitiones, rursus in pristinum statum perfectae integritatis constituta est.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servae Dei invocationem et viri sanationem, qui deinceps naturali socialique vita pollens, sanus factus est.

De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Vicariatum Urbis a die 25 mensis Ianuarii anno 2005 ad diem 11 mensis Aprilis anno 2011 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 23 mensis Martii anno 2012 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii in sessione diei 23 mensis Februarii anno 2017 declaravit sanationem, celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 27 mensis Iunii anno 2017 Congressus auctus est Peculiaris Theologorum Consultorum, positivo cum exitu. Die autem 9 mensis Ianuarii anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Amato praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Servae Dei Cloeliae Merloni, Fundatricis Instituti Apostolarum a Sacro Corde Iesu, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam viri a "poliradicolonervite acuta, molto grave con interessamento dei nervi cranici e tetra paresi, complicata da insufficienza respiratoria e difficoltà a deglutire".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 26 mensis Ianuarii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### CHRISTOLIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Annae Mariae Magdalenae Delbrêl, Christifidelis Laicae (1904-1964)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Abest sincera caritas Dei sine fraterna caritate, et abest fraterna caritas sine benignitate».

Verba haec Servae Dei Annae Mariae Magdalenae Delbrêl ostendunt maximum signum humani et spiritualis itineris eius: mater esse et soror indigentium in societate et liberali ac sereno corde amorem gratuitum Domini testificari.

Serva Dei die 24 mensis Octobris anno 1904 in pago v.d. *Mussidan*, in Gallica regione Dordoniensi, nata est. Baptismum accepit die 21 sequentis mensis Novembris et infantiam egit in familia eius plerumque catholica; sed adulescens Magdalena particeps fuit positivisticae culturae, omnem metaphysicam et ideo religionem repugnantis. Septimum decimum annum agens puella se existimabat atheam et scribebat: «Deus mortuus est! ... Vivat mors!». Illo tempore artisticas dotes ingenii tam in pictura quam in litteris colebat.

Duos post annos autem viam conversionis ingressa est et ad radicalem mutationem animi pervenit. Experientiae huic remota non fuit turma
coaequalium credentium amicorum, quorum unus frater dominicanus evadet, cum quibus puella saepe disputabat. Agnosticismus eius in magnum
discrimen adductus est et Magdalena inchoavit se consulere de authentico
sensu vitae et de possibilitate exsitentiae Dei. Ad precationem pervenit.
Ipsamet describebat conversionem suam, cum viginti annos agebat, ut verum
"oculorum stuporem". Magdalena ardenter invenit Deum et, particeps paroeciae actuositatis, ducta fuit a domino Iacobo Lorenzo, vicario et spirituali
moderatore per totam vitam, ad simplicem evangelicam rationem in mundo. Evasit caput in societate s. d. Scouts et, una cum amore erga naturam,
rursus reperit passionem simplicitatis et solidarietatis erga egenos. Socialis
adiutricis diploma consecuta est et cum duobus puellis, desiderans testari
Iesum praesentem et visibilem oculis non credentium et pauperum, migravit

ad locum *Ivry-sur-Seine*, s. d. "Civitatem a trecentis fabricis", in meridionali suburbio Lutetiae Parisiorum.

Hic multae contentiones, salariales defensiones, operaria quippe socialia et ideologica certamina locum habebant. Illis in adiunctis Serva Dei commune incommodum, integrationis defectum, oeconomicam miseriam et multorum civium segregationem "amoris intellectu" animadvertit. Magdalena, una cum duabus puellis in communitate consociatis, vehementer amplecta est causam pauperum, repulsorum et neglectorum, fraternas relationes cum omnibus sibi proponens. In illo ambitu, maxime christianismo infenso, etiam via, taberna bibaria, officium aut fabrica facta sunt loca ubi praesentiam et operam Domini agnoscere quisquam potuerat et vocationem ad aditus aperiendos pro evangelio nuntiando et immensa caritate patranda.

Praesentia Servae Dei gradatim nota est et laudata etiam ab illis qui fidei eius non communicabant, sicut praefecto pagi *Ivry-sur-Seine*, qui anno 1939 sumptionem eius ad munera socialia civitatis confirmavit. Magdalena Delbrêl, quae bellico tempore ulteriorem acquisivit iuridicam auctoritatem, magis magisque actuositatem et testificationem suam roboravit, amice accipiendo omnes qui ianuam eius pulsabant.

Tempore motus presbyterorum operariorum, Serva Dei amorem erga Ecclesiam ita auxit ut hortaretur unumquemque ad aptam Ecclesiae notionem sumendam, quia certe sciebat Ecclesiam Corpus Christi esse et nos membra huius Corporis.

Anno 1953 private recepta est a Papa Pio XII, et ab hoc congressu rediit confirmata in voluntate servandi vivam favendique apostolicam propensionem ad socialem actuositatem et intentiones missionarii renovationis cuius manifesta antesignana evaserat.

«Sine relatione cum Deo qui summum quidem bonum est – Magdalena scripsit – testimonium nostrum est contrarium testimonium; sine benevolentia concreta et immensurata usque ad caritatem, paene testimonium non est, quoniam extra oculos, aures, manus et corda hominum est. Utroque casu et opposito modo, sed eiusdem momenti, evangelica testificatio frangitur». Ad Concilium Oecumenicum Vaticanum II parandum, consulta est de atheismo et de evangelizatione mundi "sine Deo", argumentis quae aperte erunt conspicua conciliarii magisterii.

Spiritualis forma Servae Dei eminet inter christifideles laicos. Humanitas eius et christianae virtutes ac insignis mystica experientia clare animadversae sunt a declarationibus innumerabilium personarum, e multiplicibus variisque culturalibus et socialibus ordinibus, quae eam cognoverunt. Mulier profunde authentica et sincera, vixit constanter quaerens vultum Domini, ut tota se traderet divinae voluntati. Magdalena cum conscientia nitida, probata ac cohaerenti ad fidem accessit. Etiam assensio ad societatem *Scouts* fuit ei infusio novitatis vitae ac sinceritatis.

Servae Dei animus simul et vehemens et contemplativus sic fuit, ut illa magna liberalitate socialem sollertiam christianae religionis navitati componere valeret: una cum mulieribus sociis, "viam" existimabant mundi fragmentum, quo Deus eas misit ad sanctitatem diligendam et excitandam.

Perseverans viam perfecit conversionis et purificationis, propter quod Serva Dei ad plenam communionem cum Domino pervenit. Plurima scripta eius magni momenti sunt ad spiritualitatem Magdalenae cognoscendam et facta in quibus primas partes illa egit.

Die 13 mensis Octobris anno 1964, priusquam sexaginta annos attigit, Serva Dei mortua est in loco *Ivry-sur-Seine*.

Ob sanctitatis famam, qua Serva Dei sive viva sive post mortem maxime gavisa est, Causa Beatificationis et Canonizationis apud Curiam ecclesiasticam Christoliensem inita est per celebrationem Inquisitionis dioecesanae a die 9 mensis Septembris anno 1993 ad diem 12 mensis Decembris anno 1994, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de Causis Sanctorum Decreto diei 12 mensis Martii anno 2004 probatae sunt. *Positione* confecta, iuxta consuetam formam excussum est an Serva Dei virtutes in gradu heroico exercuisset. Die 9 mensis Maii anno 2017 felici exitu Congressus Peculiaris Theologorum Consultorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 16 mensis Ianuarii anno 2018, cui egomet ipse Angelus Cardinales Amato praefui, professi sunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Annae Mariae Magdalenae Delbrêl, Christifidelis Laicae, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 26 mensis Ianuarii a.D. 2018.

 $\begin{array}{c} \text{Angelus Card. Amato, S.D.B.} \\ \text{\it Praefectus} \end{array}$ 

L. \$3 S.

 $footnotemark{f B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis* 

# MELPHICTENSIS-RUBENSIS-IUVENACENSIS-TERLITIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ambrosii Grittani, Sacerdotis Dioecesani, Fundatoris Oblatarum a Sancto Benedicto Iosepho Labre (1907-1951)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Pater esse volo et apostolus derelictioris ordinis, illorum hominum quos omnes vitant et quos Iesus magis diligebat».

Electio pro pauperibus, quae ab Ecclesia omni in tempore, Divini Magistri iussu, profitetur, sancto in proposito domini Ambrosii Grittani resonat, ab eodem divino adflatu pronuntiato et ad effectum sacerdotali in ministerio diligentissime adsecuto. Apostolus Meridiana in Italia, Eucharistiae contemplator, derelictorum pater, nullius hominis Dei populi obliviscendo, qui suis curis commissus erat, ipse Christo famulari voluit inter pauperiores sui temporis scilicet mendicantes, iisdem primitias suae sacerdotalis caritatis reservando.

Servus Dei Caeliae iuxta Barium die 11 mensis Octobris anno 1907 a Michaele Grittani et Clara Carone extremus sex filiorum natus est. Die 10 mensis Novembris sacro fonte lustratus est. Parentibus orbatus, anno 1912 una cum fratribus suis apud avunculos in propinquum pagum Bitricti se transtulit. Illic primitus ad sacram mensam accessit a qua incepit tam artissima amicitia quam vinculum aeternum erga Iesum, amoris foederis sigillo munitum, per quod munus sumpsit propagandi amorem, integritatem et fidem in Eucharistiam et factus parvus cruciatus, suscipiendi miseros terrae gratia. Die 6 mensis Augusti anno 1917 sacram confirmationem accepit.

Cito Domini vocem clamantem eum ad sacerdotium agnovit, itaque anno 1918 Archiepiscopalem Seminarium Barense ingressus est et ab anno 1924 iuxta Pontificium Seminarium Melphictense stetit. Die 25 mensis Iulii anno 1931 sacro ordine auctus est et sequenti Octobris mense sacrae theologiae laurea Romae potitus est.

Duos post annos vicarii paroecialis functo munere iuxta ecclesiam maiorem pagi Bitricti, anno 1933 Mediolanum se traduxit ut ad humanitatis studia iuxta Catholicam Universitatem Sacri Cordis attenderet. Hac ditissima humana ac spirituali institutione Servus Dei incepit vivere plenitudinem sui ministerii. Ab anno 1938 praeceptionem latinitatis iuxta Seminarium

Regionale Melphictense cum apostolatu in Sacri Cordis paroecia eiusdem oppidi feliciter conciliavit.

Eucharisticam celebrationem et vehementissimae orationis regimen in medio uniuscuisque diei constituit, quorum divitias transfudit animis, qui ei confessione vel spirituali moderatione se commendaverant. Propter suam existimatissimam operam in Foeminarum Catholica Actione nonnullae malae suspiciones natae sunt, quae ei attulerunt magnam contumeliae amaritudinem, cui patientia et prudenti recursu ad superiores respondit.

Ut amplius Dei voluntatem intelligeret illis in acerbissimis vitae adiunctis Augusto mense anno 1941 Assisium se recepit. In oppido Pauperculi illius, cum spiritualia ad exercitia attenderet, plane intellexit quod Dominus eum destinabat ad spirituales suas curas tradere maxime inter pauperes in vias mendicantes, qui illo tempore et regione summa gravitate impellebant. Domini Ambrogii praecipuum propositum fuit mendicantibus dignitatem restituere, eosdem quam plurimum e materiali ac spirituali paupertate redimere et denique eis spiritualiter assidere ut, quamquam inter angustias, sancte viverent. Cristus ei revelabatur in sacramento fratrum contemptorum ac despectorum.

Mense Octobri anno 1941 suum propositum inchoare potuit cum in paroecia Sacri Cordis Melphicti cum quibusdam hominibus nulla mercede allectis nisi ipsius operae Piam constituit Operam a Sancto Benedicto Labre, qui erat ille Sanctus Dei mendicus, poenitens, contemplans, pauper ac sordidus, peregrinus Europae per vias, qui etiam Barium pervenerat ut reliquias Sancti Nicolai veneraret. Hac in caritatis opera dominus Ambrosius secum traxit alios sacerdotes et laicos ut ei suppeditarent in stipes ac cibum largiendo, in pauperes ac aegrotos in domibus visitando sed maxime in Dei consolatoris Verbi communicando, fidei veritates nuntiando, viam gratiae praemonstrando.

Servus Dei primus omnes et singulas exercuit misericordiae operas erga mendicantes: enim aluit, sitim explevit, veste induit, curavit, visitavit, consolatus est, tuitus est et denique eis mortis in hora assedit, sui omnino oblitus, sic ut pro iis reprehensiones, murmurationes necnon ironias sustineret. Summa cum fide in Providentiam suum iter perrexit neglectis omnibus materialibus ac moralibus impedimentis occursis, quae *Dei blanditiae* ab eo dicebantur.

Die 1 mensis Martii anno 1943 Opera canonice erecta est, quae postea magis magisque confirmabatur. Die 7 mensis Octobris anno 1945 orta est familia Oblatarum a Sancto Benedicto Iosepho Labre mulierum omnino ad finem Operae consecratarum, cuius institutioni anno 1950 Melphicti domus magna aedificata est.

Servus Dei heroicam prudentiam in adhibendo sapientium et ferventium consilio et in secum trahendo pro mendicantium subsidiis etiam loci et nationis civiles auctoritates ostendit.

Singulari ac pastorali sagacitate suam liberam ad operam etiam divites sollicitavit, ut suas opes in beneficentia ponerent et curam pauperum singularissimam occasionem ad Evangelium congruenter adhibendum existimarent.

Diligenti deditione et studio, munere sacerdotali functus est cotidie ab Eucharistia excitato et ad fratres omnino porrecto. «Praeter illud Tabernaculum nobis Operae nihil aliud est» – matura aetate scribebat – «nisi sollicitudo amandi omnes pauperes in corpore et in spiritu». Fortitudine heroica omnes difficultates aggressus est, scilicet inopiam pecuniae in operibus sustinendis, resistentiam nonnullorum mendicantium natura difficilium et denique acerbas dies aegrotationis. Patientia passus est omnia, una cum contumeliis, quas aequo animo tulit et quibus cum subrisione, bono verbo et inermi iucunditate respondebat.

Insanus pro Evangelio factus, caritatis ardore consumptus tandem eius valetudo inficiata est. Primis mensibus anni 1951 apparuit anginae pectoris gravis forma, quae brevi tempore ad mortem eum perduxit. Die 30 mensis Aprilis anno 1951, quartum et quadragesimum aetatis suae anno, Operis domu, inter pauperum, suorum collaborantium et totius civitatis lacrimas, aequo animo extremum vitae spiritum edidit. Sequenti die 2 mensis Maii exequiae ab Episcopo celebratae sunt, magno cum concursu civilium auctoritatum, fidelium, pauperum ab eo beneficiatorum, dum omnium in labiis eius sanctitatis elogium floret.

Inquisitio dioecesana super vitam et virtutibus Servi Dei iuxta Curiam ecclesiasticam Melphictensem a die 24 mensis Novembris anno 1990 ad diem 3 mensis Maii anno 1998 celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 14 mensis Maii anno 1999 est approbata. Cui a die 11 mensis Aprilis anno 2002 ad diem 15 mensis Martii anno 2003 accessit Inquisitio Suppletiva, cuius iuridica validitas per decretum diei 5 mensis Novembris anno 2004 est approbata. Exarata

Positione, die 15 mensis Novembris anno 2016 Historicorum Consultorum Congressus et die 3 mensis Octobris anno 2017 Theologorum Consultorum Congressus feliciter habiti sunt. Patres Cardinales et Episcopi, die 9 mensis Ianuarii anno 2018, Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amatus praefui, Servum Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Ambrosii Grittani, Sacerdotis Dioecesani et Fundatoris Oblatarum a Sancto Benedicto Iosepho Labre, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 26 mensis Ianuarii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# **NEAPOLITANA**

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Crucifixae a Divino Amore (in saeculo: Mariae Gargani), Fundatricis Sororum Apostolarum a Sacro Corde (1892-1973)

# **DECRETUM SUPER MIRACULO**

Venerabilis Serva Dei Maria Crucifixa a Divino Amore (in saeculo: Maria Gargani) Morrae De Sanctis olim Morrae Hirpinae iuxta Abellinum die 23 mensis Decembris anno 1892 nata est. Prima institutio domi ei a patre et a sororibus magistris impertita est, eodem tempore in ea vehemens religiosa experientia maturavit. Studia sua Abellini perrexit et anno 1913 magistrae diploma adepta est, cuius munus sustinuit iuxta pagum Sancti Marci ad Catulam prope Fodiam. Illic ingressa est coetum animarum consecratarum dictum "Mysticam Bethaniam", quae evangelicam perfectionem vehementer concupiscebant et deinde recepta est apud spirituales filias Patris Pii a Petrelcina. Sancti Capuccini Patris consilio, una cum quibusdam sociis in domicilium elexit quaedam conclavia rimosa Sanctuarii Sanctissimae Sanitatis Vulturarae Apulae prope Fodiam. Hoc ex coetu anno 1936 Congregatio Apostolarum a Sacro Corde orta est. Cum religiosam professionem emisit fundatrix nomen Mariae Crucifixae a Divino Amore sumpsit. Apostolatus in paroeciis, institutio catechetica, bonarum publicationum diffusio, institutio ludorum pro pueris et scholarum ad operam instruentium pro puellis adulescentulis, recreatoria: haec omnia fuerunt praecipui ambitus novae religiosae communitatis, quae eo augebatur ut novae domus in Campania, Apulia, Molisina, Latio et Sicilia aperirentur. Eius ingens industria in operibus unquam eam deterrere potuit quin Sacrum Cor Iesu eiusque misericordiam contemplaret. Annis et labore consumpta, Serva Dei Neapoli die 23 mensis Maii anno 1973 mortali e vita excessit. Summus Pontifex Franciscus anno 2017 eius virtutes heroicas agnovit.

Inspiciens Beatificationem, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram quandam mulieris sanationem subiecit, quae Beneventi anno 1975 evenerat.

Mulier illius anni in principio se ex abdomine valde laborare una cum vomitionis conatibus dicebat. Quamvis accepisset medicamenta, hi dolores non desierunt, quam ob rem mulier in valetudinarium recepta est. Illic a medicis insufficientia functionis hepaticae inventa est, tamen e sequentibus investigationibus et chirurgica sectione per laparotomiam gastricus gravis compertus est tumor, qui iam propagabatur per metastases in pancreate et in colo. Hac cognita ratione statutum est novas haud adhibere chirurgicas sectiones et omnes curationes intermittere. Die 5 mensis Augusti e valetudinario in expectatione imminentis mortis demissa est.

Statim aegrota, domum rediens, cum Venerabili Servae Dei quam ipsamet cognoverat devota esset, ad eandem orationem suam intendit eius intuens photographiam, quam prope lecti cervical custodiebat. Secundum testimonium suum, ipsamet in somnio Matrem Gargani vidit manum imponentem super terga sua dicentemque eam sanatam esse. A sequenti die omnes dolores et vomitiones omnino desierunt, aegrota bene valuit et etiam sequentes medicae inquisitiones eam plene sanam compererunt.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis invocationem et mulieris sanationem, quae deinceps naturali socialique vita pollens sana fuit.

De hac sanatio mira aestimata iuxta Curiam ecclesiasticam Beneventanam a die 30 mensis Octobris anno 1996 ad diem 7 mensis Aprilis anno 1997 Inquisitio dioecesana celebrata est cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 28 mensis Octobris anno 2011 est approbata. Medicorum Consilium Dicasterii in Sessione diei 6 mensis Iulii anno 2017 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 26 mensis Octobris anno 2017 Congressus Peculiaris auctus est Theologorum Consultorum, positivo cum exitu. Die 9 mensis Ianuarii anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amatus praefui. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Mariae Crucifixae a Divino Amore (in saeculo: Mariae Gargani) Fundatricis Sororum Apostolarum a Sacro Corde, videlicet de celeri,

perfecta ac constanti sanatione cuiusdam mulieris a "neoplasia gastrica con diffusione metastatica".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 26 mensis Ianuarii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. 83 S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# VARSAVIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Bernardi Lubieński, Sacerdotis professi Congregationis Ss.mi Redemptoris (1846-1933)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Spiritus Domini Dei super me, eo quod unxerit Dominus me; ad annuntiandum laeta mansuetis misit me» (Is 61, 1).

Propheticum oraculum, quod sibi divinus Redemptor noster assumpsit (cfr. *Lc* 4, 14-21), valide adumbrat et spirituale iter Servi Dei Bernardi Łubieński, qui vitam suam transfiguravit in fidele nuntium amoris Cordis Christi erga mundum.

Servus Dei die 9 mensis Decembris anno 1846 in civitate v.d. *Guzów* prope Varsaviam natus est et post aliquot dies baptismum recepit. In nobili et christiana familia sua, solidam institutionem spiritualem ac moralem consecutus est et a puero christianae initiationis sacramenta comparavit. Bernardus secundus duodecim filiorum erat, quorum duo erunt sacerdotes duaeque sorores. Etiam et ille magna cum claritate signa sacerdotalis vocationis animadvertit, sed, absentibus institutionibus opportunis in illa regione nationis eius a Russis detenta, coactus est se in Angliam transferre.

Ibi, in Collegio Sancti Cuthberti civitatis *Ushaw*, cursum formativum egit, amplius responsum ad vocationem maturavit et ingressus est Congregationem SS. Redemptoris in urbe *Bishop Ethon*. Anno 1866 religiosam emisit professionem; deinde studia in loco *Wittem* inter fines Bataviae explevit, denique ordinatus est presbyter Aquisgrani die 29 mensis Decembris anno 1870. Post reditum in Angliam, pastorale ministerium egit Londinii et, inter alia, multos Polonos migrantes adiuvit. Actuositas eius etiam Caledoniam et Hiberniam pervasit.

Anno 1883 ad Varsaviam pervenit. Valetudo eius quidem in deterius mutavit propter crurum paralysim, quae coërcebit eum in reliquum. Servus Dei autem sedes mutavit tum in Angliam tum in Germaniam et anno 1894 superior evasit redemptoristae communitatis in loco *Mościska*. Etiam hic multa egit ad diffusionem Congregationis in Polonia fovendam et cooperavit ad fundationem communitatis Cracoviae, quo postea se transulit: itaque existimatus est ut "secundus fundator" Polonae Provinciae Redemptoristarum.

Totus deditus ad praedicationem et populares missiones, Pater Bernardus procedit usque ad Lithuanas, Russicas Finnasque regiones ad Verbum Domini nuntiandum et ad incolas illas, calamitatibus et saepe materiali ac morali paupertate afflictas, sustinendas. Praeterea mutuas relationes favit inter catholicos Latinos et Graecos in Gallaecia.

Illis temporibus exardescit primum mundanum bellum, quod impedivit ei navitatem extra civitatem *Mościska* prosequi. Zelus tamen ei non defuit, immo patefecit magna sollertia in terribili contagio in illis bellicis adiunctis orto. Conflictione peracta Servus Dei denique domicilium sibi constituit Cracoviae, ubi immutato fervore persecutus est operam praedicationis ac spiritualis moderationis.

Sine dubio Pater Łubieński fuit homo clarae fidei. Ratio haec fundamentalis, in familia accepta, impulit et sostinuit eum per totum vitae cursum. Voluntatem Dei facere et viam Christi persequere propositum eius fuit, quod statuit a pueritia ad sacerdotale ministerium vivaciter peractum moribus pauperibus austerisque.

Pastoralis eius caritas in amore Dei erga populum suum fundamentum habebat et constans exemplar Christum bonum pastorem. Servus Dei perhibuit speciale ingenium ad ministerium verbi et fideliter explicavit summis opibus ut Evangelium nuntiaret etiam in ingentibus personalibus socialibusque incommodis. Semper suppeditavit reconciliationis sacramentum et spiritualem moderationem.

Adorator Iesu in Eucharistia et profunde deditus Beatae Virgini et Sancto Alphonso, attente curavit apostolatum vocationum ad vitam consecratam et innumeri sacerdotes ab eo eruditi sunt in redemptorista spiritualitate. Is, qui tamen in prospera oeconomica condicione vixerat, facile commovebatur pauperibus et infirmis ac in illis videre scivit Christi dolentis imaginem. Sed omnes, indigentes et divites, sapientes et indocti, una voce eum amicum, magistrum, patrem agnoverunt.

Pater Bernardus cursum vitae suae perfecit Varsaviae die 10 mensis Septembris anno 1933. Magnus concursus funeribus eius testimonium iam tum perhibuit famae sanctitatis quae vivum circumdaverat eum.

Qua re a die 2 mensis Iunii anno 1961 ad diem 24 mensis Novembris anno 1965 apud Curiam ecclesiasticam Varsaviensem Processus Ordinarius celebratus est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 30 mensis Martii anno 1998 est approbata.

Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Positivo cum exitu, die 12 mensis Ianuarii anno 2017 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati, die 27 mensis Februarii anno 2018, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Servum Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in modum exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Bernardi Łubieński, Sacerdotis professi Congregationis Ss.mi Redemptoris, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 6 mensis Martii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.  $\begin{array}{c} \textit{Praefectus} \end{array}$ 

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

# PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 10 Iunii 2019. Metropolitanae Ecclesiae Southvarcensi Exc.mum P.D. Ioannem Wilson, hactenus Episcopum titularem Lindisfarnensem et Auxiliarem archidioecesis Vestmonasteriensis.
- die 12 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Ianaubensi R.D. Robertum Iosephum da Silva, e clero archidioecesis Iudiciforensis, ibique hactenus Seminarii Maioris Sancti Antonii Rectorem.
- die 13 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Iliganensi, R.D. Iosephum R. Repadas III, e clero dioecesis Ipilensis, ibique hactenus Vicarium Episcopalem pro Clericis et Curionem paroeciae Sancti Pueri in oppido v.d. Malangas.
- die 17 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Drohiczinensi, Exc.mum P.D. Petrum Sawczuk, hactenus Episcopum titularem Othanensem et Auxiliarem dioecesis Siedlecensis.
- die 19 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Guanhanensi Exc.mum P.D. Octacilium Ferreira de Lacerda, hactenus Episcopum titularem Tulanensem et Auxiliarem archidioecesis Bellohorizontinae.
- die 24 Iunii. Exc.mum R.D. Michaëlem Dubost, C.J.M., Episcopum emeritum Evriensem-Corbiliensem-Exonensem, Administratorem Apostolicum «sede plena et ad nutum Sanctae Sedis» Archidioecesis Lugdunensis.
- die 26 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Caxiensi Australis Exc.mum P.D. Iosephum Gislon, O.F.M.Cap., hactenus Episcopum Ereximensem.
- die 29 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Leonensi in Nicaragua, Exc.mum P.D. Renatum Socratem Sándigo Jirón, hactenus Episcopum Iuigalpensem.

die 2 Iulii 2019. — Episcopali Ecclesiae Nuorensi Exc.mum P.D. Antonium Mura, hactenus Episcopum Oleastrensem.

die 4 Iulii. — Metropolitanae Ecclesiae Arequipensi, Exc.mum P.D. Radulfum Antonium Chau Quispe, Episcopum Titularem Avicensem, hactenus Episcopum Auxiliarem archidioecesis Limanae, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Arequipensis.

# CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

# I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras praefecit:

- die 2 Ianuarii 2019. Metropolitanae Ecclesiae Accraënsi, Exc.mum R.D. Ioannem Bonaventuram Kwofie, C.S.Sp., hactenus Episcopum dioecesis Sekondiensis-Takoradiensis.
- die 3 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Toritensi, R.D. Stephanum Ameyum Martin Mulla, e clero dioecesis Toritensis, hactenus Professorem et Decanum Seminarii Maioris Nationalis Sancti Pauli in dioecesi Iubaënsi.
- die 17 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Iebuodensi, R.D. Franciscum Obafemi Adesina, e clero dioecesis Osoboanae, hactenus Rectorem Seminarii Sanctorum Petri et Pauli in dioecesi Ibadanensi.
- Cathedrali Ecclesiae Tuticorensi, R.D. Stephanum Antonium Pillai, e clero dioecesis Vellorensis, hactenus Directorem v.d. «Diocesan Retreat Centre» et Professorem Seminarii Sancti Pauli in dioecesi Vellorensi.
- die 26 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Kenemaënsi, Exc.mum R.D. Enricum Aruna, hactenus Episcopum titularem Nasbincensem et Auxiliarem Ecclesiae Kenemaënsis.
- die 31 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Viananensi, Exc.mum R.D. Aemilium Sumbelelo, hactenus Episcopum dioecesis Uiiensis.
- die 11 Februarii. Vicariatui Apostolico Donkorkromensi, R.P. Ioannem Alphonsum Asiedu, S.V.D., hactenus Magistrum Novitiorum in Nkwatia Kwahu, Koforidua.

- die 11 Februarii 2019. Metropolitanae Ecclesiae Mvanzaënsi, Exc. mum R.D. Renatum Nkwande, hactenus Episcopum Bundanum.
- die 12 Februarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Photicensi, R.D. Patricium Eluke, e clero dioecesis Portus Harcurtensis, hactenus Curionem paroeciae v.d. «St. Francis of Assisi» in civitate v.d. Rumuokwuta, quem constituit Auxiliarem Ecclesiae Portus Harcurtensis.
- die 22 Februarii. Vicariatui Apostolico Camiriensi, in Bolivia, R.P. Iesum Galeote Tormo, O.F.M., hactenus Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem vicariatus Camiriensis.
- die 11 Martii. Metropolitanae Ecclesiae Abugensi, Archiepiscopum Coadiutorem, Exc.mum R.D. Ignatium Ayau Kaigama, hactenus Archiepiscopum archidioecesis Iosensis.
- die 19 Martii. Cathedrali Ecclesiae Menonguensi, R.D. Leopoldum Ndakalako, e clero dioecesis Ondiivanae ibique hactenus Vicarium Generalem.
- Cathedrali Ecclesiae Sorotiensi, R.D. Iosephum Eciru Oliach, e clero Sorotiensi, hactenus Professorem et Formatorem Nationalis Seminarii Maioris Sanctissimae Mariae in Ggaba (Kampala).
- die 22 Martii. Cathedrali Ecclesiae Tetiensi, R.P. Diamantinum Guapo Antunes, I.M.C., hactenus in Angolensi et Mozambicensi provincia Instituti Missionum a Consolata Superiorem Provincialem.
- die 25 Martii. Titulari Episcopali Ecclesiae Gummitanae in Byzacena, R.D. Alexandrum Yikyi Bazié, e clero dioecesis Kuduguensis, ibique hactenus Vicarium Generalem, quem constituit Auxiliarem dioecesis Kuduguensis.
- die 10 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Busanensi, Exc.mum R.D. Iosephum Son Sam-seok, ibique hactenus Episcopum Auxiliarem.
- die 16 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Masakaënsi, R.D. Serverum Jjumba, e clero dioecesis Masakaënsis, ibique hactenus Vicarium Generalem.
- die 23 Aprilis Cathedrali Ecclesiae Gomaënsi, Exc. mum R.D. Villelmum Ngumbi Ngengele, M. Afr., hactenus Episcopum dioecesis Kinduensis.

- die 25 Aprilis 2019. Metropolitanae Ecclesiae Mandalayensi, R.D. Marcum Tin Win, e clero Metropolitanae Ecclesiae Mandalayensis, ibique hactenus Vicarium Generalem.
- die 30 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Praetoriensi simulque Ordinarium Militarem in Africa Australi, Exc.mum R.D. Dabula Antonium Mpako, hactenus Episcopum dioecesis Civitatis Reginae seu Queenstovensis.
- die 1 Maii. Cathedrali Ecclesiae Belgaumensi, Exc.mum R.D. Theodoricum Fernandes, hactenus Episcopum dioecesis Karvarensis.
- die 13 Maii. Cathedrali Ecclesiae Bokunguensi-Ikelaënsi, R.P. Toussaint Iluku Bolumbu M.S.C., hactenus Superiorem Missionariorum Sacratissimi Cordis Iesu Francophonae Regionis Africae.
- die 17 Maii. Cathedrali Ecclesiae Baruipurensi, Episcopum Coadiutorem, R.D. Shyamal Bose, e clero dioecesis Baruipurensis, ibique hactenus Curatorem negotiorum et Tabularium.
- die 23 Maii. Cathedrali Ecclesiae Malakalensi, R.D. Stephanum Nyodho Ador Majwok, e clero dioecesis Malakalensis, ibique hactenus Vicarium Generalem.
- die 30 Maii. Primum Episcopum Cathedrali Ecclesiae Sancti Vincentii de Caguan, Exc.mum R.D. Franciscum Xaverium Múnera Correa, I.M.C., ibique hactenus Vicarium Apostolicum.
- die 31 Maii. Cathedrali Ecclesiae Gwaliorensi, R.D. Iosephum Thykkattil, e clero Metropolitanae Ecclesiae Agraënsis, hactenus Curionem paroeciae v.d. «St. Peter's Church» in urbe v.d. Bharatpur.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Fesseitanae, R.D. Michiaki Nakamura, e clero Metropolitanae Ecclesiae Nagasakiensis, hactenus Curionem paroeciae v.d. «Miura-machi», quem constituit Auxiliarem Metropolitanae Ecclesiae Nagasakiensis.
- die 1 Iunii. Vicariatui Apostolico Reyesensi, in Bolivia, Exc.mum R.D. Valdum Rubén Barrionuevo Ramírez, C.Ss.R., hactenus Episcopum titularem Vulturariensem et Administratorem Apostolicum eiusdem Vicariatus Reyesensis.

- die 6 Iunii 2019. Cathedrali Ecclesiae Gaboronensi, Exc.mum R.D. Franklyn Atese Nubuasah, S.V.D., hactenus Episcopum dioecesis Francistaunensis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Gunugitanae, R.P. Silvestrum David, O.M.I., hactenus Vicarium Generalem Metropolitanae Ecclesiae Durbanianae, quem constituit Auxiliarem Metropolitanae Ecclesiae Civitatis Capitis.
- die 28 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Bondukuensi, R.D. Brunonem Essoh Yedoh, e clero dioecesis Yopugonensis, ibique hactenus Vicarium Generalem.
- die 29 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Faisalabadensi, R.D. Indrias Rehmat, e clero dioecesis Faisalabadensis, ibique hactenus Decanum v.d. National Catholic Institute of Theology in Karachi.

# II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad suum beneplacitum renuntiavit:

- die 3 Ianuarii 2019. Em.mum Card. Ioannem Tong Hon, Archiepiscopum emeritum Sciiamchiamensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Archidioecesis.
- die 12 Ianuarii. Exc.mum R.D. Philippum Anyolo, Archiepiscopum Kisumuensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Homa Bayensis.
- die 17 Ianuarii. Exc.mum R.D. Yvon Ambroise, Episcopum emeritum Tuticorensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem vacantis dioecesis.
- Exc.mum R.D. Albertum Ayinde Fasina, Episcopum emeritum Iebuodensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem vacantis dioecesis.
- die 27 Ianuarii. Exc.mum R.D. Eliam Gonsalves, Archiepiscopum Nagpurensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Amravatensis.

- die 31 Ianuarii 2019. Exc.mum R.D. Aemilium Sumbelelo, Episcopum Viananensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Uijensis.
- die 8 Februarii. R.P. Lazarum Vitalem Msimbe, S.D.S., Administratorem Apostolicum «sede plena et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Morogoroënsis.
- die 18 Februarii. Exc.mum R.D. Valdum Ruben Barrionuevo Ramirez, C.Ss.R., Episcopum Auxiliarem vicariatus Apostolici Reyesensis, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem vicariatus.
- die 1 Martii. Exc.mum R.D. Ioannem Bonaventuram Kwofie, C.S.Sp., Archiepiscopum Accraënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Sekondiensis-Takoradiensis.
- die 11 Martii. Exc.mum R.D. Ignatium Ayau Kaigama, Archiepiscopum Coadiutorem Abugensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» Archidioecesis Iosensis.
- die 25 Martii. Exc.mum R.D. Paschalem N'koue', Archiepiscopum Parakuensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Diuguensis.
- die 16 Aprilis. Exc.mum R.D. Ioannem Baptistam Kaggwa, Episcopum emeritum Masakaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 17 Aprilis. Exc.mum R.D. Thomasum D'Souza, Archiepiscopum Calcuttensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Krishnagarensis.
- die 23 Aprilis. Exc.mum R.D. Villelmum Ngumbi Ngengele, Episcopum Gomaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Kinduensis.
- die 25 Aprilis. Exc.mum R.D. Nicolaum Mang Thang, Archiepiscopum emeritum Mandalayensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.

- die 27 Aprilis 2019. R.D. Petrum Hironobu Sugihara, e clero Dioecesis Fukuokaënsis, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 30 Aprilis. Exc.mum R.D. Villelmum Slattery, O.F.M., Archiepiscopum emeritum Praetoriensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- die 11 Maii. Exc.mum R.D. Renatum Leonardum Nkwande, Archiepiscopum Mvanzaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Bundanae.
- die 13 Maii. Exc.mum R.D. Gaspard Béby Gnéba, Episcopum Manensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Odiennensis.
- die 24 Maii. Exc.mum R.D. Cristobalem López Romero, S.D.B., Archiepiscopum Rabatensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» Archidioecesis Tingitanae.
- die 4 Iunii. Exc.mum R.D. Germanum Grachane, C.M., Episcopum emeritum Nacalanum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Guruensis.
- die 8 Iunii. Exc.mum R.D. Telesphorum Bilung, S.V.D., Episcopum Auxiliarem Ranchiensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Iamshedpurensis.
- die 19 Iunii. Exc.mum R.D. Theodoricum Fernandes, Episcopum Belgaumensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Karvarensis.
- die 21 Iunii. Exc.mum R.D. Ioannem Philippum Saklil, Episcopum Timikaënsem, Administratorem Apostolicum «sede plena et ad nutum Sanctae Sedis» Archidioecesis Meraukensis.

# ACTA TRIBUNALIUM

## PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Nota de pondere Fori interni et inviolabilitatis sigilli sacramentalis.

«Con l'Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo»; <sup>1</sup> con i suoi gesti e le sue parole, ne ha illuminato la dignità altissima ed inviolabile; in se stesso, morto e risorto, ha restaurato l'umanità decaduta, vincendo le tenebre del peccato e della morte; a quanti credono in lui ha dischiuso il rapporto con il Padre suo; con l'effusione dello Spirito Santo, ha consacrato la Chiesa, comunità dei credenti, quale suo vero corpo e le ha partecipato la propria potestà profetica, regale e sacerdotale, perché sia nel mondo come il prolungamento della sua stessa presenza e missione, annunciando agli uomini di ogni tempo la verità, guidandoli allo splendore della sua luce, permettendo che la loro vita ne venga realmente toccata e trasfigurata.

In questo tempo della storia umana così travagliato, al crescente progresso tecno-scientifico non sembra corrispondere un adeguato sviluppo etico e sociale, quanto piuttosto una vera e propria "involuzione" culturale e morale che, dimentica di Dio – se non addirittura ostile – diviene incapace di riconoscere e rispettare, in ogni ambito e a ogni livello, le coordinate essenziali dell'esistenza umana e, con esse, della vita stessa della Chiesa.

«Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell'uomo, nella crescita dell'uomo interiore [...], allora esso non è un progresso, ma una minaccia per l'uomo e per il mondo».² Anche nel campo delle comunicazioni private e mass-mediatiche crescono a dismisura le "possibilità tecniche", ma non l'amore alla verità, l'impegno nella sua ricerca, il senso di responsabilità davanti a Dio e agli uomini; si delinea una preoccupante sproporzione tra mezzi ed etica. L'ipertrofia comunicativa pare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes (7 dicembre 1965), n. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedetto XVI, Lettera enciclica Spe salvi (30 novembre 2007), n. 22.

volgersi contro la verità e, conseguentemente, contro Dio e contro l'uomo; contro Gesù Cristo, Dio fatto uomo, e la Chiesa, sua presenza storica e reale.

Si è diffusa negli ultimi decenni una certa "bramosia" d'informazioni, quasi prescindendo dalla loro reale attendibilità e opportunità, al punto che il "mondo della comunicazione" sembra volersi "sostituire" alla realtà, sia condizionandone la percezione, sia manipolandone la comprensione. Da questa tendenza, che può assumere i tratti inquietanti della morbosità, non è immune, purtroppo, la stessa compagine ecclesiale, che vive nel mondo e, talvolta, ne assume i criteri. Anche tra i credenti, di frequente, energie preziose sono impiegate nella ricerca di "notizie" – o di veri e propri "scandali" – adatti alla sensibilità di certa opinione pubblica, con finalità e obiettivi che non appartengono certamente alla natura teandrica della Chiesa. Tutto ciò a grave detrimento dell'annuncio del Vangelo a ogni creatura e delle esigenze della missione. Bisogna umilmente riconoscere che talvolta nemmeno le fila del clero, fino alle più alte gerarchie, sono esenti da questa tendenza.

Invocando di fatto, quale ultimo tribunale, il giudizio dell'opinione pubblica, troppo spesso sono rese note informazioni di ogni genere, attinenti anche alle sfere più private e riservate, che inevitabilmente toccano la vita ecclesiale, inducono – o quanto meno favoriscono – giudizi temerari, ledono illegittimamente e in modo irreparabile la buona fama altrui, nonché il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità (cfr can. 220 CIC). Le parole di san Paolo ai Galati suonano, in tale scenario, particolarmente attuali: «Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne [...]. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!» (Gal 5, 13-15).

In tale contesto, sembra affermarsi un certo preoccupante "pregiudizio negativo" nei confronti della Chiesa Cattolica, la cui esistenza è culturalmente presentata e socialmente ri-compresa, da un lato, alla luce delle tensioni che possono verificarsi all'interno della stessa gerarchia e, dall'altro, partendo dai recenti scandali di abusi, orribilmente perpetrati da taluni membri del clero. Questo pregiudizio, dimentico della vera natura della Chiesa, della sua autentica storia e della reale, benefica incidenza che essa ha sempre avuto ed ha nella vita degli uomini, si traduce talvolta nell'ingiustificabile "pretesa" che la Chiesa stessa, in talune materie, giunga a conformare il

proprio ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati nei quali si trova a vivere, quale unica possibile "garanzia di correttezza e rettitudine".

Di fronte a tutto questo, la Penitenzieria Apostolica ha ritenuto opportuno intervenire, con la presente *Nota*, per ribadire l'importanza e favorire una migliore comprensione di quei concetti, propri della comunicazione ecclesiale e sociale, che oggi sembrano diventati più estranei all'opinione pubblica e talvolta agli stessi ordinamenti giuridici civili: il sigillo sacramentale, la riservatezza connaturata al foro interno extra-sacramentale, il segreto professionale, i criteri e i limiti propri di ogni altra comunicazione.

### 1. Sigillo sacramentale

Recentemente, parlando del sacramento della Riconciliazione, il Santo Padre Francesco ha voluto ribadire l'indispensabilità e l'indisponibilità del sigillo sacramentale: «La Riconciliazione stessa è un bene che la sapienza della Chiesa ha sempre salvaguardato con tutta la propria forza morale e giuridica con il sigillo sacramentale. Esso, anche se non sempre compreso dalla mentalità moderna, è indispensabile per la santità del sacramento e per la libertà di coscienza del penitente; il quale deve essere certo, in qualunque momento, che il colloquio sacramentale resterà nel segreto della confessione, tra la propria coscienza che si apre alla grazia di Dio, e la mediazione necessaria del sacerdote. Il sigillo sacramentale è indispensabile e nessun potere umano ha giurisdizione, né può rivendicarla, su di esso».<sup>3</sup>

L'inviolabile segretezza della Confessione proviene direttamente dal diritto divino rivelato e affonda le radici nella natura stessa del sacramento, al punto da non ammettere eccezione alcuna nell'ambito ecclesiale, né, tantomeno, in quello civile. Nella celebrazione del sacramento della Riconciliazione è come racchiusa, infatti, l'essenza stessa del cristianesimo e della Chiesa: il Figlio di Dio si è fatto uomo per salvarci e ha deciso di coinvolgere, quale "strumento necessario" in quest'opera di salvezza, la Chiesa e, in essa, quelli che Egli ha scelto, chiamato e costituito quali suoi ministri.

Per esprimere questa verità, la Chiesa ha sempre insegnato che i sacerdoti, nella celebrazione dei sacramenti, agiscono "in persona Christi capitis", ossia nella persona stessa di Cristo capo: «Cristo ci permette di usare il suo "io", parliamo nell'"io" di Cristo, Cristo ci "tira in sé" e ci permette di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Francesco, Discorso ai partecipanti al XXX Corso sul Foro Interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica (29 marzo 2019).

unirci, ci unisce con il suo "io". [...] È questa unione con il suo "io" che si realizza nelle parole della consacrazione. Anche nell'"io ti assolvo" – perché nessuno di noi potrebbe assolvere dai peccati – è l'"io" di Cristo, di Dio, che solo può assolvere».<sup>4</sup>

Ogni penitente che umilmente si rechi dal sacerdote per confessare i propri peccati, testimonia così il grande mistero dell'Incarnazione e l'essenza soprannaturale della Chiesa e del sacerdozio ministeriale, per mezzo del quale Cristo Risorto viene incontro agli uomini, tocca sacramentalmente – cioè realmente – la loro vita e li salva. Per tale ragione, la difesa del sigillo sacramentale da parte del confessore, se fosse necessario usque ad sanguinis effusionem, rappresenta non solo un atto di doverosa "lealtà" nei confronti del penitente, ma molto più: una necessaria testimonianza – un "martirio" – resa direttamente all'unicità e all'universalità salvifica di Cristo e della Chiesa.<sup>5</sup>

La materia del sigillo è attualmente esposta e regolata dai cann. 983-984 e 1388, § 1 del CIC e dal can. 1456 del CCEO, nonché dal n. 1467 del Catechismo della Chiesa Cattolica, laddove significativamente si legge non che la Chiesa "stabilisce", in forza della propria autorità, quanto piuttosto che essa "dichiara" – ossia riconosce come un dato irriducibile, che deriva appunto dalla santità del sacramento istituito da Cristo – «che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato».

Al confessore non è consentito, mai e per nessuna ragione, «tradire il penitente con parole o in qualunque altro modo» (can. 983, § 1 CIC), così come «è affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualunque pericolo di rivelazione» (can. 984, § 1 CIC). La dottrina ha contribuito, poi, a specificare ulteriormente il contenuto del sigillo sacramentale, che comprende «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale». El sigillo sacramentale, perciò, riguarda

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Benedetto XVI, Colloquio con i sacerdoti (10 giugno 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Dominus Iesus circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (6 agosto 2000).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000, p. 345.

tutto ciò che il penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere l'assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l'assoluzione non venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto.

Il sacerdote, infatti, viene a conoscenza dei peccati del penitente «non ut homo, sed ut Deus – non come uomo, ma come Dio», a tal punto che egli semplicemente "non sa" ciò che gli è stato detto in sede di confessione, perché non l'ha ascoltato in quanto uomo ma, appunto, in nome di Dio. Il confessore potrebbe, perciò, anche "giurare", senza alcun pregiudizio per la propria coscienza, di "non sapere" quel che sa soltanto in quanto ministro di Dio. Per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche "interiormente", al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione ed egli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa. Al segreto derivante dal sigillo è tenuto anche chi, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza dei peccati della confessione: «All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati della confessione» (can. 983, § 2 CIC).

Il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al sacerdote di fare parola del contenuto della confessione con lo stesso penitente, fuori del sacramento, «salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso da parte del penitente». Il sigillo esula, perciò, anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una volta celebrato il sacramento, non ha il potere di sollevare il confessore dall'obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio.

La difesa del sigillo sacramentale e la santità della confessione non potranno mai costituire una qualche forma di connivenza col male, al contrario rappresentano l'unico vero antidoto al male che minaccia l'uomo e il mondo intero; sono la reale possibilità di abbandonarsi all'amore di Dio, di lasciarsi convertire e trasformare da questo amore, imparando a corrispondervi concretamente nella propria vita. In presenza di peccati che integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l'assoluzione, l'obbligo di costituirsi alla giustizia civile, in

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, Suppl., 11, 1, ad 2.

 $<sup>^8</sup>$  Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale  $\it Reconciliatio$  et Paenitentia (2 dicembre 1984), n. 31.

forza del principio naturale, recepito in ogni ordinamento, secondo il quale «nemo tenetur se detegere». Al contempo, però, appartiene alla "struttura" stessa del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male commesso. Qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o ecclesiastico e invocarne la giustizia.

Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a "forzare" l'inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe un'inaccettabile offesa verso la *libertas Ecclesiae*, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il sigillo equivarrebbe a violare il povero che è nel peccatore.

### 2. Foro interno extra-sacramentale e direzione spirituale

All'ambito giuridico-morale del foro interno appartiene anche il cosiddetto "foro interno extra-sacramentale", sempre occulto, ma esterno al sacramento della Penitenza. Anche in esso la Chiesa esercita la propria missione e potestà salvifica: non rimettendo i peccati, bensì concedendo grazie, rompendo vincoli giuridici (come ad esempio le censure) e occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime e, perciò, la sfera propria, intima e personale di ciascun fedele.

Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione spirituale, nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a.

Il sacerdote esercita tale ministero in virtù della missione che ha di rappresentare Cristo, conferitagli dal sacramento dell'Ordine e da esercitarsi nella comunione gerarchica della Chiesa, per mezzo dei cosiddetti tria munera: il compito di insegnare, di santificare e di governare. I laici in forza del sacerdozio battesimale e del dono dello Spirito Santo.

Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell'ascolto e nel compimento della volontà di Dio.

Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza ad extra, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cfr can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto "analogo" a ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo fedele in forza del suo "speciale" rapporto con Cristo, che gli deriva dalla santità di vita e – se chierico – dallo stesso Ordine sacro ricevuto.

A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione spirituale, si consideri la proibizione, sancita dal diritto, di chiedere non solo il parere del confessore, ma anche quello del direttore spirituale, in occasione dell'ammissione agli Ordini sacri o, viceversa, per la dimissione dal seminario dei candidati al sacerdozio (cfr can. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2 CCEO). Allo stesso modo, l'istruzione Sanctorum Mater del 2007, relativa allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del sigillo sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del Servo di Dio, anche per tutto ciò che abbiano appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.

Tale necessaria riservatezza sarà tanto più "naturale" per il direttore spirituale, quanto più egli imparerà a riconoscere e a "commuoversi" davanti al mistero della libertà del fedele che, per mezzo suo, si rivolge a Cristo; il direttore spirituale dovrà concepire la propria missione e la propria stessa vita esclusivamente davanti a Dio, al servizio della sua gloria, per il bene della persona, della Chiesa e per la salvezza del mondo intero.

### 3. Segreti e altri limiti propri della comunicazione

Di altra natura rispetto all'ambito del foro interno, sacramentale ed extra-sacramentale, sono le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, nonché i cosiddetti "segreti professionali", di cui sono in possesso particolari categorie di persone, tanto nella società civile quanto nella compagine ecclesiale, in virtù di uno speciale ufficio da queste svolto per i singoli o per la collettività.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr Congregazione delle Cause dei Santi, Sanctorum Mater. Istruzione per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi (17 maggio 2007), art. 101, § 2.

Tali segreti, in forza del diritto naturale, vanno sempre serbati, «tranne – afferma il *Catechismo della Chiesa Cattolica* al n. 2491 – i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità».

Un caso particolare di segreto è quello del "segreto pontificio", che vincola in forza del giuramento connesso all'esercizio di determinati uffici al servizio della Sede Apostolica. Se il giuramento di segreto vincola sempre coram Deo chi lo ha emesso, il giuramento connesso al "segreto pontificio" ha quale ratio ultima il bene pubblico della Chiesa e la salus animarum. Esso presuppone che tale bene e le esigenze stesse della salus animarum, compreso perciò l'uso delle informazioni che non cadono sotto il sigillo, possano e debbano essere correttamente interpretate dalla sola Sede Apostolica, nella persona del Romano Pontefice, che Cristo Signore ha costituito e posto quale visibile principio e fondamento dell'unità della fede e della comunione di tutta la Chiesa. 10

Per quanto concerne gli altri ambiti della comunicazione, sia pubblici sia privati, in tutte le sue forme ed espressioni, la sapienza della Chiesa ha sempre indicato quale criterio fondamentale la "regola aurea" pronunciata dal Signore e riportata nel Vangelo di Luca: «Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Lc 6, 31). In tal modo, nella comunicazione della verità come nel silenzio riguardo ad essa, quando chi la domanda non avesse il diritto di conoscerla, occorre conformare sempre la propria vita al precetto dell'amore fraterno, avendo davanti agli occhi il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata e il bene comune. 11

Quale particolare dovere di comunicazione della verità, dettato dalla carità fraterna, non si può non citare la "correzione fraterna", nei suoi vari gradi, insegnata dal Signore. Essa rimane l'orizzonte di riferimento, ove necessaria e secondo quanto le concrete circostanze permettano ed esigano: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità » (Mt 18, 15-17).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2489.

In un tempo di massificante comunicazione, nel quale ogni informazione viene "bruciata" e con essa spesso purtroppo anche parte della vita delle persone, è necessario re-imparare la forza della parola, il suo potere costruttivo, ma anche il suo potenziale distruttivo; dobbiamo vigilare perché il sigillo sacramentale non venga mai violato da alcuno e la necessaria riservatezza connessa all'esercizio del ministero ecclesiale sia sempre custodita gelosamente, avendo come unico orizzonte la verità e il bene integrale delle persone.

Invochiamo dallo Spirito Santo, per tutta la Chiesa, un ardente amore per la verità in ogni ambito e circostanza della vita; la capacità di custodirla integralmente nell'annuncio del Vangelo a ogni creatura, la disponibilità al martirio per difendere l'inviolabilità del sigillo sacramentale, nonché la prudenza e la sapienza necessarie a evitare ogni uso strumentale ed erroneo di quelle informazioni proprie della vita privata, sociale ed ecclesiale, che possono volgersi a offesa della dignità della persona e della Verità stessa, che è sempre Cristo, Signore e Capo della Chiesa.

Nella gelosa custodia del sigillo sacramentale e della necessaria discrezione legata al foro interno extra-sacramentale e agli altri atti di ministero rifulge una particolare sintesi tra dimensione petrina e mariana nella Chiesa.

Con Pietro, la sposa di Cristo custodisce, fino alla fine della storia, il ministero istituzionale del "potere delle chiavi"; come Maria Santissima, la Chiesa serba «tutte queste cose nel suo cuore» (*Lc* 2, 51b), sapendo che in esse si riverbera quella luce che illumina ogni uomo e che, nel sacro spazio tra la coscienza personale e Dio, deve essere preservata, difesa e custodita.

Il Sommo Pontefice Francesco, in data 21 giugno 2019, ha approvato la presente Nota, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 29 giugno, anno del Signore 2019, nella solennità di Santi Pietro e Paolo, Apostoli.

Mauro Card. Piacenza

Penitenziere Maggiore

L. 88 S.

Mons. Krzysztof Nykiel Reggente

## DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Lunedì, 10 giugno, S.E. il Sig. Westmoreland Anak Edward Palon, Ambasciatore di Malesia;

Sabato, 22 giugno, S.E. il Sig. Bogdan Konstantinov Patashev, Ambasciatore di Bulgaria.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Giovedì, 27 giugno, S.E. il Sig. Marjan Šarec, Primo Ministro della Repubblica di Slovenia;

Giovedì, 4 luglio, S.E. il Sig. Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa.

Il Santo Padre ha compiuto una Visita Pastorale alle zone terremotate dell'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, nel giorno 16 giugno.

### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

15 giugno 2019 S.E.R. Mons. Petar Rajič, Arcivescovo tit. di Sarsenterum, finora Nunzio Apostolico in Angola e Sào Tomé e Principe, Nunzio Apostolico in Lituania.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

- 8 giugno 2019 L'Em.mo Sig. Card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina «donec aliter provideatur».
- » Gli Ill.mi Signori: Marc Odendall e Juan Carlos Zarate, per un altro quinquennio; Joseph Yuvaray Pillay, per un biennio; e Maria Bianca Farina fino al compimento dell'ottantesimo anno di età, Membri dell'Autorità di Informazione Finanziaria.
- " Il Rev.do Sac. Antonios Chouweifaty, Sacerdote della Congregazione dei Missionari Libanesi Maroniti, Promotore di Giustizia Aggiunto presso il Tribunale della Rota Romana « ad quinquennium ».
- » » « Il Rev.do Mons. Robert Gołębiowski, del clero della Diocesi di Radom, finora Difensore del Vincolo presso il Tribunale della Rota Romana, Prelato Uditore del medesimo Tribunale della Rota Romana.
- 3 November 18 November 18 November 18 November 18 November 19 November 19 November 18 November 19 N
- » » Il Rev.do Mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, del clero della Diocesi di Badulla (Sri Lanka), finora Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Segretario del medesimo Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.
- » » " II Rev.do Mons. Markus Graulich, S.D.B., Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «in aliud quinquennium».
- » » " Il Rev.do Mons. Carlo Maria Polvani, finora in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, Sotto-Segretario Aggiunto del Pontificio Consiglio della Cultura.

| 23       | giugno | 2019     | Il Rev.do P. Bruno Esposito, O.P., Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede « in aliud quinquennium ».                                                                                |
|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | *      | »        | Il Rev.do Don Francesco Fontana, S.D.B., Superiore della Comunità Salesiana in Vaticano, Cappellano della Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile dello Stato della Città del Vaticano. |
| <b>»</b> | *      | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Melchor José Sánchez de Toca y Alameda,<br>Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio della Cultura «in<br>aliud quinquennium».                                                         |
| 2        | luglio | <b>»</b> | L'Ill.mo Dott. Matteo Bruni, a far data dal 22 luglio 2019, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.                                                                                              |

### **ONORIFICENZE**

### $Protonotario\ Apostolico$

| 13 | maggio | 2019 | Mons. | $\operatorname{Carl}$ | Reid | (Our | Lady | of | Southern | ${\rm Cross}$ | Australia |
|----|--------|------|-------|-----------------------|------|------|------|----|----------|---------------|-----------|
|    |        |      | Oce   | ania)                 |      |      |      |    |          |               |           |

### Prelato d'Onore di Sua Santità

| 20                      | marzo | 2019 | Mons. Laurence John Spiteri (Los Angeles in U.S.A. Stati |  |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|--|
| Uniti America del Nord) |       |      |                                                          |  |

- 4 maggio » Mons. Jean-Sylvain Emien Mambé (Yopougon  $Costa\ d'Avorio\ Africa)$
- » » Mons. George Panamthundil (Trivandrum dei Siro-Malankaresi India Asia)
- 12 giugno » Sac. Pierangelo Sequeri (Milano *Italia Europa*)

### Cappellano di Sua Santità

| 28       | gennaio  | 2019     | Sac. Bruno Baracco (Mondovì <i>Italia Europa</i> )               |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Bartolomeo Bessone (Mondovì <i>Italia Europa</i> )          |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Efisio Caredda (Mondovì <i>Italia Europa</i> )              |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Gian Piero Dall'Orso (Mondovì <i>Italia Europa</i> )        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Luigi Galleano (Mondovì <i>Italia Europa</i> )              |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Patrick Keppel (Monaco Monaco Europa)                       |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. José Mota Mendes (Crato Brasile America del Sud)            |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Mario Ravotti (Mondovì <i>Italia Europa</i> )               |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Mario Silvano Restagno (Mondovì <i>Italia Europa</i> )      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Mario Rizzo (Mondovì <i>Italia Europa</i> )                 |
| 18       | febbraio | *        | Sac. Joseph Paul LaMorte (New York Stati Uniti America del Nord) |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Mieczysław Olszewski (Białystok <i>Polonia Europa</i> )     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Erwin Reichart (Augsburg Germania Europa)                   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Laurent Sentis (Fréjus-Toulon Francia Europa)               |

Sac. Jan Waliczek (Katowice Polonia Europa)

| 22       | febbraio | 2019     | Sac. Jude Berthomieux Frédéric (Jérémie Haiti America Antille)                   |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | marzo    | <b>»</b> | Sac. Pierangelo Pietracatella (Tortona <i>Italia Europa</i> )                    |
| 20       | *        | <b>»</b> | Sac. José Luis Bustamante Sá (Nova Friburgo $Brasile\ America\ del\ Sud)$        |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Tommaso Dalle Fabbriche (Faenza-Modigliana $Italia$ $Europa$ )              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Jan Dzieniszewski (Plock Polonia Europa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Francesco Frau (Cagliari <i>Italia Europa</i> )                             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Edward Gorczaty (Katowice Polonia Europa)                                   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Josef Göppinger (Passau Germania Europa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Ryszard Kamiński (Plock Polonia Europa)                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. David Kamugisha (Bukoba Tanzania Africa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Włodzimierz Kiliś (Plock Polonia Europa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Zdzisław Konarzewski (Plock <i>Polonia Europa</i> )                         |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Kazimierz Kowalski (Plock <i>Polonia Europa</i> )                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Ferdinand Köck (Graz-Seckau Austria Europa)                                 |
| <b>»</b> | *        | *        | Sac. Kevin Joseph O'Leary (Boston Stati Uniti America del Nord)                  |
| <b>»</b> | *        | *        | Sac. Domenico Camillo Pinti (Tucson Stati Uniti America del Nord)                |
| 5        | aprile   | <b>»</b> | Sac. Pasquale Di Luca (Napoli <i>Italia Europa</i> )                             |
| 4        | maggio   | <b>»</b> | Sac. Javier Camañes Forés (Valencia Spagna Europa)                               |
| <b>»</b> | *        | *        | Sac. David Paul Charters (Shrewsbury $Gran\ Bretagna\ Europa)$                   |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Alessio Deriu (Sassari <i>Italia Europa</i> )                               |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Nicolás Pedro Guidi (Zárate-Campana $Argentina\ America\ del\ Sud)$         |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Alvaro Ernesto Izurieta y Sea (Buenos Aires Argentina America del Sud)      |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. John Paul Pedrera (Palo Filippine Asia)                                     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Gabriele Pesce (Verona <i>Italia Europa</i> )                               |
| <b>»</b> | *        | *        | Sac. José Nahúm Jairo Salas Castañeda (Durango <i>Messico America Centrale</i> ) |
| <b>»</b> | *        | *        | Sac. Christopher Washington (Scranton Stati Uniti America del Nord)              |

| 8        | maggio   | 2019     | Sac. Jorge Guillermo Alarcón Núñez (Guaranda <i>Ecuador America del Sud</i> ) |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | *        | »        | Sac. Michael Busch (Toronto Canada America del Nord)                          |
| *        | *        | »        | Sac. Fernando Couto (Toronto Canada America del Nord)                         |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Lucio Fabbris (Albenga-Imperia <i>Italia Europa</i> )                    |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Otto Francisco Jacinto Galicia Soto (México Messico America Centrale)    |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Giancarlo Gallo (Alba <i>Italia Europa</i> )                             |
| <b>»</b> | *        | »        | Sac. Reinhard Hörmann (Paderborn Germania Europa)                             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Gerald Alfred McEnhill (Detroit Stati Uniti America del Nord)            |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. José Medeiros Constância (Angra Portogallo Europa)                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Bruce Miller (Alexandria Stati Uniti America del Nord)                   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Patrick O'Dea (Toronto Canada America del Nord)                          |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Richard Anthony Osebold (Detroit Stati Uniti America del Nord)           |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. William Henry Tindall (Detroit Stati Uniti America del Nord)             |
| 31       | *        | <b>»</b> | Sac. Rocco Iannacone (Isernia-Venafro <i>Italia Europa</i> )                  |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Francesco Santuccione (Pescara-Penne <i>Italia Europa</i> )              |
| 8        | giugno   | <b>»</b> | Sac. Gennaro Andolfi (Napoli <i>Italia Europa</i> )                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Emanuele Casole (Napoli <i>Italia Europa</i> )                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Joseph Chakanza (Chikwawa Malawi Africa)                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Francesco Contini (Napoli <i>Italia Europa</i> )                         |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Ciro Esposito (Napoli <i>Italia Europa</i> )                             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Edoardo Fiscone (Napoli <i>Italia Europa</i> )                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Luigi Medusa (Napoli <i>Italia Europa</i> )                              |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Domenico Noviello (Napoli <i>Italia Europa</i> )                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Luigi Palumbo (Napoli <i>Italia Europa</i> )                             |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Adolfo Russo (Napoli <i>Italia Europa</i> )                              |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Giuseppe Sorrentino (Napoli <i>Italia Europa</i> )                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Antonio Vitiello (Napoli <i>Italia Europa</i> )                          |
| 28       | <b>»</b> | *        | Sac. Patrick Joseph Delargy (Down and Connor $Irlanda$ $Europa$ )             |

| 28       | giugno   | 2019     | Sac. Joseph Magella Glover (Down and Connor $Irlanda\ Europa)$                    |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Joseph Gym-Austin (Sekondi-Takoradi $\mathit{Ghana}\ \mathit{Africa})$       |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Michael Robert Lewis (Menevia Gran Bretagna Europa)                          |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. James Margaret Mesu (Sekondi-Takoradi ${\it Ghana Africa})$                  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. James Vincent Pagnotta (Newark $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$           |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Thomas Thythottam (Tellicherry India Asia)                                   |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. José Guadalupe Valdés Alvarado (Piedras Negras $Messico\ America\ Centrale)$ |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Richard Mary Walsh (Orlando $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$              |

### Cavaliere di Gran Croce Ordine Piano

| 13       | marzo    | 2019     | S.E. Omer Ahmed Kerim Berzinji (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                   |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Julio César Caballero Moreno (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Jean Cornet D'Elzius (Ambasciatori Residenti $\it Citt\`a~del~Vaticano~Europa)$                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Oren David (Ambasciatori Residenti $\it Citta~del~Vaticano~Europa)$                            |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Janusz Andrzej Kotański (Ambasciatori Residenti ${\it Citt\`a}$ ${\it del~Vaticano~Europa})$   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Yoshio Matthew Nakamura (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Jorge Quesada Concepción (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Antonius Agus Sriyono (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )               |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Jan Tadeusz Tombiński (Ambasciatori Residenti ${\it Citt\`a}$ ${\it del \ Vaticano \ Europa)}$ |
| *        | *        | <b>»</b> | S.E. Alfredo Vásquez Rivera (Ambasciatori Residenti $\it Citt \`a$ $\it del \ Vaticano \ Europa)$   |
| *        | *        | <b>»</b> | S.E. Liviu-Petru Zăpîrțan (Ambasciatori Residenti $\it Città~del~Vaticano~Europa)$                  |
| 29       | *        | <b>»</b> | S.E. Gilbert Ramez Chagoury (Santa Lucia America Antille)                                           |

#### Dama di Gran Croce Ordine Piano

| 13 | marzo | 2019 | S.E. Maria | Alessandra Albertini | (Ambasciatori Residenti |
|----|-------|------|------------|----------------------|-------------------------|
|    |       |      | Città del  | Vaticano Europa)     |                         |

- » » S.E. Agnès Avognon Adjaho (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)
- » » S.E. Melissa Louise Hitchman (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)

### Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

| <b>2</b> | marzo | 2019 | Sig. Adriano | Guarnieri | Minnucci | (Bologna | Italia | Europa) |  |
|----------|-------|------|--------------|-----------|----------|----------|--------|---------|--|
|          |       |      |              |           |          |          |        |         |  |

- 20 » » Sig. Calvino Gasparini (Roma *Italia Europa*)
- 8 maggio » Sig. Johan Cornille (Mechelen-Brussel Belgio Europa)
- » » Sig. John Joseph Fahey (Sydney Australia Oceania)
- 18 » Sig. John Kieran Paul McCaffrey (Down And Connor Irlanda Europa)
- 10 giugno » Sig. Sergio Zaninelli (Milano *Italia Europa*)
- 28 » Sig. Robert Halley (Bayeux-Lisieux Francia Europa)

#### Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno

- 18 febbraio 2019 Sig. Francisco José Amorim De Carvalho Guerra (Porto *Portogallo Europa*)
- » » Sig. Walter Friedrich Alfred Osswald (Porto *Portogallo Eu-ropa*)
- 30 aprile » Sig. Michael Roy (Francia Europa)
- 6 maggio » Sig. Christoph Graf (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)

#### Commendatore Ordine di San Gregorio Magno

- 28 gennaio 2019 Sig. William Maduabuchi Obiano (Onitsha Nigeria Africa)
- 18 febbraio » Sig. James J. Bock (Philadelphia Dei Latini Stati Uniti America del Nord)
- » » Sig. John Howard (Meath Irlanda Europa)
- 15 marzo » Sig. Salvatore Vecchio (Roma *Italia Europa*)

| 15       | marzo    | 2019     | Sig. Gianfranco Zappa (Roma <i>Italia Europa</i> )                                                           |
|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20       | <b>»</b> | »        | Sig. Anthony John Broom (Birmingham $\operatorname{Gran}$ $\operatorname{Bretagna}$ $\operatorname{Europa})$ |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Girolamo De Matteis (Trieste Italia Europa)                                                             |
| 8        | aprile   | <b>»</b> | Sig. Giancarlo Sant'Elia (Roma <i>Italia Europa</i> )                                                        |
| 11       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Domingo Sugranyes Bickel (Madrid Spagna Europa)                                                         |
| 8        | maggio   | <b>»</b> | Sig. David Mulroney (Toronto Canada America del Nord)                                                        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Giovanni Lorenzo Poggi (Genova <i>Italia Europa</i> )                                                   |
| 18       | *        | <b>»</b> | Sig. Alois Glück (München und Freising Germania Europa)                                                      |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Johannes Singhammer (München und Freising Germania Europa)                                              |
| 31       | *        | <b>»</b> | Sig. Michael Galligan-Stierle (Washington Stati Uniti America del Nord)                                      |
| 3        | giugno   | <b>»</b> | Sig. Cyril Grégoire Duruz (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)                            |
| 28       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Jean-Pierre De Glutz-Ruchti (Lausanne, Genève et Fribourg Svizzera Europa)                              |

### Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno

| 28       | gennaio  | 2019     | Sig. Jan Blabla (Praha Repubblica Ceca Europa)                               |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Noel Stephen Donnelly (Glasgow ${\it Gran~Bretagna~Euro-pa})$           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Manfred Gerwing (Münster Germania Europa)                               |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Jan Kasal (Brno Repubblica Ceca Europa)                                 |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Barry Lock (Westminster Gran Bretagna Europa)                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Rudolf Pohl (Praha Repubblica Ceca Europa)                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. František Skopec (Praha Repubblica Ceca Europa)                         |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Boniface Okwuchukwu B. Ugonabo (Onitsha ${\it Nigeria}$ ${\it Africa})$ |
| 15       | febbraio | <b>»</b> | Sig. Raffaele Ballabene (Roma Italia Europa)                                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Michele Giuliani (Roma Italia Europa)                                   |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Luigi Rocchi (Roma Italia Europa)                                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Ruggero Rosci (Roma <i>Italia Europa</i> )                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Vittorino Santucci (Roma <i>Italia Europa</i> )                         |

| 18       | febbraio | 2019     | Sig. James T. Amato (Philadelphia dei Latini Stati Uniti America del Nord)                          |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. John M. Haas (Philadelphia dei Latini Stati Uniti America del Nord)                            |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Brian Thomas McGuigan (Glasgow $Gran\ Bretagna\ Europa$ )                                      |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Frank J. Miller (Philadelphia dei Latini Stati Uniti<br>America del Nord)                      |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Robert J. O'Hara (Hartford Stati Uniti America del Nord)                                       |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Lester A. Ruppersberger (Philadelphia dei Latini Stati<br>Uniti America del Nord)              |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Corrado Scattaretico (Piacenza-Bobbio <i>Italia Europa</i> )                                   |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Errico Serra (Brescia <i>Italia Europa</i> )                                                   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. John W. Sitarz (Hartford Stati Uniti America del Nord)                                         |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Albert J. Toczydlowski (Trenton Stati Uniti America del Nord)                                  |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Jean-Pierre Van Rooy (Hartford Stati Uniti America del Nord)                                   |
| 20       | marzo    | <b>»</b> | Sig. Kevin Croker (Canberra Australia Oceania)                                                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. František Dulík (Nitra Slovacchia Europa)                                                      |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Raymond Mabarak (Our Lady of Lebanon of Los Angeles dei Maroniti Stati Uniti America del Nord) |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Giuseppe Mammarella (Termoli-Larino Italia Europa)                                             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. František Mojto (Nitra Slovacchia Europa)                                                      |
| 8        | maggio   | *        | Sig. Mark Asu-Obi (Kano Nigeria Africa)                                                             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Marcellinus N. Duru (Kano Nigeria Africa)                                                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Ogbuji Ugonna Eugene (Kano Nigeria Africa)                                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Moses Gali (Kano Nigeria Africa)                                                               |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Luciano Ghiotti (Adria-Rovigo <i>Italia Europa</i> )                                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Magaji Mato Ibrahim (Kano Nigeria Africa)                                                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Patrick Aiwonegbe Ikhena (Kano Nigeria Africa)                                                 |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Pietro Paolo Mencarelli (Novara <i>Italia Europa</i> )                                         |
|          |          |          | Sig Folix Nyrango (Kono Nigoria Africa)                                                             |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Felix Nwanze (Kano Nigeria Africa)                                                             |

| 8        | maggio   | 2019     | Sig. George Zangir (Kano Nigeria Africa)                                        |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Gabriel Hatti (Nouakchott Mauritania Africa)                               |
| 18       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Max Bertl (München und Freising Germania Europa)                           |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Joachim Unterländer (München und Freising $Germania$ $Europa$ )            |
| 10       | giugno   | <b>»</b> | Sig. Alan Keith Sefton (Knoxville Stati Uniti America del Nord)                 |
| 21       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Felice Caruso (Lamezia Terme <i>Italia Europa</i> )                        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Domenico Montano (Lamezia Terme <i>Italia Europa</i> )                     |
| 28       | *        | *        | Sig. Joseph Christophorus Amuah (Sekondi-Takoradi ${\it Ghana}$ ${\it Africa})$ |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. René Croési (Monaco Monaco Europa)                                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Damian D. Dodo (Jalingo Nigeria Africa)                                    |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Giorgio Groppo (Torino <i>Italia Europa</i> )                              |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Michael Heinz Günter Hoffmann (Köln $Germania\ Europa$ )                   |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Andrew Kobina Koomson (Sekondi-Takoradi ${\it Ghana}$ ${\it Africa})$      |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Giuseppe Mariano (Torino Italia Europa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Roland Mélan (Monaco Monaco Europa)                                        |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Franco Mario Enrico Mocchi (Pavia <i>Italia Europa</i> )                   |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Francis Oguwueleka (Jalingo Nigeria Africa)                                |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Paolo Paolucei (Civitavecchia-Tarquinia <i>Italia Europa</i> )             |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Patrice Pastor (Monaco Monaco Europa)                                      |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Amanzio Possenti (Milano <i>Italia Europa</i> )                            |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Edward Aloysius Prah (Sekondi-Takoradi Ghana Africa)                       |

### Dama di commenda Ordine di San Gregorio Magno

| 11 | aprile   | 2019     | Sig.ra Camilla Borghese Knevenhueller Metsch (Roma <i>Italia</i> Europa) |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8  | maggio   | <b>»</b> | Sig.ra Rebecca Davies (Sydney Australia Oceania)                         |
| 18 | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Barbara Stamm (München und Freising Germania                      |
|    |          |          | Europa)                                                                  |

| 18       | maggio   | 2019     | Sig.ra Christa Stewens (München und Freising $Germania$ $Europa$ )                                    |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28       | giugno   | <b>»</b> | Sig.ra Jeanne Halley (Bayeux-Lisieux Francia Europa)                                                  |
|          |          | L        | Dama Ordine di San Gregorio Magno                                                                     |
| 28       | gennaio  | 2019     | Sig.ra Justina Ngozi Nwanosike (Onitsha Nigeria Africa)                                               |
| 15       | febbraio | *        | Sig.ra Roberta Baldeschi Oddi De Fonseca Pimentel (Roma<br>$Italia\ Europa)$                          |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig.ra Teresa Cardi Salvaggi (Roma <i>Italia Europa</i> )                                             |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Cristina Giambelardini (Roma $Italia\ Europa$ )                                                |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Maria Federica Pecci Ruggieri (Roma $Italia\ Europa$ )                                         |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig.ra Paola Urbani Fusco (Roma <i>Italia Europa</i> )                                                |
| 18       | *        | <b>»</b> | Sig.ra Leslie J. Davila (Philadelphia dei Latini $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$                  |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig.ra Martha Louise Gannoe Haas (Philadelphia dei Latini Stati Uniti America del Nord)               |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig.ra Elizabeth Veronica Mannix Ruppersberger (Philadelphia dei Latini Stati Uniti America del Nord) |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Mary Pauline Nagle Olsen (Hartford Stati Uniti America del Nord)                               |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig.ra Barbara Purnell (Philadelphia dei Latini $Stati\ Uniti$ $America\ del\ Nord)$                  |
| 20       | marzo    | *        | Sig.ra Margaret Croker (Canberra and Goulburn $Australia\ Oceania)$                                   |
| 8        | maggio   | <b>»</b> | Sig.ra Rose Isiaku Obalum (Kano Nigeria Africa)                                                       |
| 18       | <b>»</b> | *        | Sig.ra Hildegard Kronawitter (München und Freising ${\it Germania~Europa})$                           |

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa

Sig.ra Sally Sefton (Knoxville  $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$ 

Sig.ra Theresa Efua Arkhurst (Sekondi-Takoradi  ${\it Ghana}$ 

28 gennaio 2019 Sig. Władysław Strózewski (Kraków  $Polonia\ Europa$ )

Africa)

10

28

giugno

### Commendatore con placca Ordine di San Silvestro Papa

| 28 | gennaio | 2019 | Sig. Georg | Wailand (Wie | n Austria | Europa) |
|----|---------|------|------------|--------------|-----------|---------|
|----|---------|------|------------|--------------|-----------|---------|

- 8 giugno » Sig. Joseph Abdo Feghali (Sofia e Plovdiv Bulgaria Europa)
- » » Sig. Borislav Yossifov Lorinkov (Sofia e Plovdiv Bulgaria Europa)

### Commendatore Ordine di San Silvestro Papa

| 15 | febbraio | 2019 | Sig. | Carlo | Domenico | Di Paola | (Roma | Italia | Europa) | , |
|----|----------|------|------|-------|----------|----------|-------|--------|---------|---|
|    |          |      |      |       |          |          |       |        |         |   |

- 18 » » Sig. Abdallah Hajjar (Alep dei Latini Siria Medio Oriente)
- » » Sig. Orlando Niboli (Brescia *Italia Europa*)
- 6 maggio » Sig. Roland Hubatka (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)
- 8 » Sig. Francisco Javier Carrillo y Montesinos (Mallorca Spaqna Europa)
- » » Sig. Massimo Rossi (Arezzo-Cortona-Sansepolero  $Italia\ Europa$ )
- 18 » Sig. Thomas Jansing (München und Freising Germania Europa)
- » » Sig. Francesco Parente (Roma *Italia Europa*)
- 31 » » Sig. Bruno Ciliberti (Roma *Italia Europa*)
- 28 giugno » Sig. Franco Faranda (Bologna Italia Europa)
- » » Sig. Mennato Malgieri (Vallo della Lucania *Italia Europa*)

### Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa

| 28 | gennaio | 2019 | Sig. | Christoph | Gisinger | (Wien | Austria | Europa) |  |
|----|---------|------|------|-----------|----------|-------|---------|---------|--|
|    |         |      |      |           |          |       |         |         |  |

- » » Sig. Helmuth Horvath (Wien Austria Europa)
- » » Sig. Cornel Hüsch (Köln Germania Europa)
- » » Sig. Francesco Vaccarella (Latina-Terracina-Sezze-Priverno  $Italia\ Europa$ )
- 18 febbraio » Sig. Timothy C. Flanagan (Philadelphia dei Latini Stati Uniti America del Nord)
- » » Sig. Annibale Gabusi (Brescia *Italia Europa*)
- » » Sig. Brendan O'Reilly (Meath Irlanda Europa)
- » » Sig. Battista Rubagotti (Brescia *Italia Europa*)

| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Walter Semsch (Augsburg Germania Europa)                                           |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | febbraio | 2019     | Sig. John Wagner (Philadelphia dei Latini Stati Uniti America del Nord)                 |
| 20       | marzo    | <b>»</b> | Sig. Paolo Dell'Anna (Lecce Italia Europa)                                              |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. François Gond (Dijon Francia Europa)                                               |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Peter Kasenene (Kampala Uganda Africa)                                             |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Saturninus Kasozi-Mulindwa (Kampala $Uganda\ Africa$ )                             |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Emmanuel Katongole (Kampala <i>Uganda Africa</i> )                                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Anthony N<br>naakirya Mateega (Kampala $Uganda\ Africa)$                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Franz Romer (Rottenburg-Stuttgart Germania Europa)                                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Joseph Yiga (Kampala <i>Uganda Africa</i> )                                        |
| 30       | aprile   | <b>»</b> | Sig. Janko Ramač (San Nicola di Ruski Krstur $Serbia\ Europa)$                          |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Mihal Ramač (San Nicola di Ruski Krstur $Serbia\ Europa)$                          |
| 6        | maggio   | *        | Sig. Werner Paul Aregger (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)        |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Benoît Alexandre Magnin (Guardia Svizzera Pontificia<br>Città del Vaticano Europa) |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Hans Remigius Werz (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)         |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Stefan Mathias Zahner (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)      |
| 8        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Massimo Bacchiocchi (Civita Castellana <i>Italia Europa</i> )                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Vittorio Colombani (Piacenza-Bobbio <i>Italia Europa</i> )                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. John Date (Melbourne Australia Oceania)                                            |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Franz Fischer (Eisenstadt Austria Europa)                                          |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Ashley William Goldsworthy (Brisbane $Australia\ Oceania)$                         |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Bernardino Vallarino (Albenga-Imperia <i>Italia Europa</i> )                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Ibrahim Isah Wangida (Kano Nigeria Africa)                                         |
| 18       | *        | *        | Sig. Norbert Matern (München und Freising $Germania\ Europa$ )                          |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Helmut Wittmann (München und Freising $Germania$ $Europa$ )                        |
| 31       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Christian Kullmann (Münster Germania Europa)                                       |

| 4        | giugno   | *        | Sig. Petrus Duffhues ('S-Hertogenbosch Paesi Bassi Europa)                                    |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | giugno   | 2019     | Sig. Paul Twomey (New York Stati Uniti America del Nord)                                      |
| 21       | <b>»</b> | *        | Sig. Angelo Ferraro (Lamezia Terme <i>Italia Europa</i> )                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Angelo Francesco Sirianni (Lamezia Terme Italia Europa)                                  |
| 28       | <b>»</b> | *        | Sig. Giuseppe Abrescia (San Marco Argentano-Scalea<br>$Italia\ Europa)$                       |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. James Augustine Adomako Sekondi-Takoradi ( $Ghana\ Africa)$                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Samuel Kweku Barnes (Sekondi-Takoradi $\operatorname{\it GhanaAfrica})$                  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Antoine Bender (Strasbourg Francia Europa)                                               |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. William Kesike Benedict (Jalingo Nigeria Africa)                                         |
| »        | <b>»</b> | *        | Sig. Bernard Boateng-Duah (Sekondi-Takoradi $\it Ghana\ Africa)$                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Joseph Albert, Jr. Danso (Accra Ghana Africa)                                            |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Pius Isa Dauda (Jalingo Nigeria Africa)                                                  |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Vincent Frempong-Boakye (Sekondi-Takoradi $\it Ghana Africa)$                            |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b> | Sig. Sandro Tommasi (Fabriano-Matelica <i>Italia Europa</i> )                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Paolo Valenti (Pistoia <i>Italia Europa</i> )                                            |
|          |          | Dama     | di commenda Ordine di San Silvestro Papa                                                      |
| 25       | aprile   | 2019     | Sig.ra Ombretta Fumagalli Carulli (Milano <i>Italia Europa</i> )                              |
| 31       | maggio   | *        | Sig.ra Thérèse Leysen (Antwerpen Belgio Europa)                                               |
|          |          |          | Dama Ordine di San Silvestro Papa                                                             |
| 28       | gennaio  | 2019     | Sig.ra Ingeborg Horvath (Wien Austria Europa)                                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Edith Rohringer (Wien Austria Europa)                                                  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Zdeňka Rybová (Praha Repubblica Ceca Europa)                                           |
| 18       | febbraio | <b>»</b> | Sig.ra Helene Marie Carberry (Philadelphia dei Latini $Stati$ $Uniti \ America \ del \ Nord)$ |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig.ra Marjorie Winton Theresa Davis (Nassau ( $Bahamas$ $America$ $Antille$ )                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig.ra Barbara Henkels (Philadelphia dei Latini $\mathit{Stati}\ \mathit{Uniti}$              |
|          |          |          |                                                                                               |

|          |          |          | America del Nord)                                                                             |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | febbraio | 2019     | Sig.ra Blanca Nellys Herrera (Philadelphia dei Latini $Stati$ $Uniti \ America \ del \ Nord)$ |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig.ra Donna Lee Huddell (Philadelphia dei Latini $Stati$ $Uniti \ America \ del \ Nord)$     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig.ra Kathleen Kelley (Philadelphia dei Latini $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig.ra Suzanne M. Kelly (Philadelphia dei Latini $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$          |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig.ra Ann Maxwell Menna (Philadelphia dei Latini $Stati$ $Uniti$ $America$ $del$ $Nord$ )    |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig.ra Áine O'Reilly (Meath <i>Irlanda Europa</i> )                                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig.ra Amy Stoner (Philadelphia dei Latini $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$                |
| 26       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Svetlana Kasyan (Russia Europea Europa)                                                |
| 20       | marzo    | *        | Sig.ra Ann Philomena Clynch (Salford ${\it Gran~Bretagna~Europa})$                            |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig.ra Tereza Kabahita Mbire (Kampala <i>Uganda Africa</i> )                                  |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig.ra Immaculate Mary Nansubuga (Kampala $Uganda  Africa)$                                   |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig.ra Namiwanso Regius Yiga (Kampala <i>Uganda Africa</i> )                                  |
| 8        | maggio   | <b>»</b> | Sig.ra Francesca De Marco (Brindisi-Ostuni $\mathit{Italia\ Europa})$                         |
| 28       | giugno   | <b>»</b> | Sig.ra Cecilia Sencherey (Sekondi-Takoradi ${\it Ghana~Africa})$                              |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig.ra Margaret Yirenkyi (Sekondi-Takoradi Ghana Africa)                                      |

### NECROLOGIO

| 8  | giugno   | 2019     | Mons. Stefano Li Side, Vescovo di Tianjin [Tientsin] (Cina Continentale).                       |
|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | *        | <b>»</b> | Mons. Léon Kalenga Badikebele, Arcivescovo tit. di Magneto, Nunzio Apostolico in Argentina.     |
| 13 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Roland Pierre Dumaine, Vescovo em. di San José in California (Stati Uniti d'America).     |
| 16 | *        | <b>»</b> | Mons. Paulino do Livramento Évora, C.S.Sp., Vescovo em. di Santiago de Cabo Verde (Capo Verde). |
| 17 | *        | <b>»</b> | Mons. Moaeyr Grechi, O.S.M., Arcivescovo em. di Porto Velho (Brasile).                          |
| 18 | *        | <b>»</b> | Mons. Stephen Edward Blaire, Vescovo em. di Stockton (Stati Uniti d'America).                   |
| 25 | *        | »        | Mons. Giuseppe Fabiani, Vescovo em. di Imola (Italia).                                          |
| 26 | *        | <b>»</b> | Mons. Carlito J. Cenzon, C.I.C.M., Vescovo em. di Baguio (Filippine).                           |
| 1  | luglio   | <b>»</b> | Mons. Joseph Bolangi Egwanga Ediba Tasame, Vescovo em. di Budjala (Rep. Dem. del Congo).        |